# O P E R E DELL'ABATE MELCHIOR CESAROTTI P A D O V A N O VOLUME III.

# POESIE . DI OSSIAN

## ANTICO POETA

TOMO II.

FIRENZE
PRESSO MOLINI, LANDI, E COMP.

MDCCCVII.

### COMALA POEMA DRAMMATICO

### COMALA POEMA DRAMMATICO

### ARGOMENTO

La tradizione ci ha trasmessa la storia compiuta di questo poema nel modo seguente. Co. mala figlia di Sarno Re d' Inistore, o dell' isole Orcadi, s'innamorò di Fingal figliuolo di Comal in un convito, a cui suo padre l'aveva invitato. La sua passione fu così violenta, che risolse di abbandonar la patria, e seguitar il suo eroe. Fu tosto scoperta da Idallano, figlio di Lamor, uno dei guerrieri di Fingal, il di cui amore ella aveva dispregiato qualche tempo innanzi. Il Re preso dalla bellezza e dalla romanzesca passione di questa donzella avea\* stabilito di farla sua sposa, quando gli fu recata la novella della spedizione di Caracul. Marciò tosto per arrestare i progressi del nemico, e lasciò Comala sopra un monte, donde si scopriva l'armata di Caracul; avendolc innanzi promesso di ritornare quella stessa notte, se fosse sopravvissuto. Il rimanente della storia può raccogliersi dal poema medesimo.

Questo poema è molto pregevole per la luce che sparge sopra l'antichità delle composizioni di Ossian. Caracul di cui qui si fa menzione è lo stesso che Caracalla figlio dell'imperator Severo, il quale nell'anno 211 fece una spedizione contro i Caledonj.

La varietà della misura dei versi fa vedere che il poema fu originalmente messo in musica, e forse presentato ai capi delle tribù in qualche solenne occasione.

### ATTORI

FINGAL

COMALA

IDALLANO

DERSAGRENA

MELILCOMA

FIGLIE DI MORNI

CANTORI

La Scena è in Arven, lungo un ruscello, Chiamato il Crona.

### COMALA

### POEMA DRAMMATICO (1)

### SCENA I. (a)

### DERSAGRENA E MELILCOMA

### DERSAGRENA

Già la caccia è compita;
Altro in Arven non s'ode
Che'l romor del torrente.
Vieni, o figlia di Morni,
Dalle rive del Crona. (b)
Lascia l'arco,
Prendi l'arpa;
La notte avanzisi
Tra dolci cantici,
Tra feste, e giubili;
E larga spandasi
Per Arven tutto la letizia nostra.

### MELILCOMA

È ver, la notte avanza,

(a) Ho diviso in scene questo picciolo dramina per maggior chiarezza, non credendo che vi sia alcuna bellezza nel porlo tutto di seguito, senza distinzione, come fanno alcuni nelle loro tragedio, per una ridicola affettazione d'imitar i Greci.

(b) Il Crona è un picciole ruscello, che si scarica nel Carrone. O verginetta dall'azzurro sguardo,
E già la valle imbruna;
Ma non mi punge il core
Desìo di canto, che poc'anzi io vidi
Vision che m'adombra. Io vidi un cervo
Lungo il ruscel di Grona, e mi parea
Per lo bujo dell'ombre
Una parte del colle;
Ma quei si scosse, e via fugginne a slanci.
Vapor focoso s'aggirava intorno
Alle ramose corna, e fuori uscieno
Dalle nubi del Grona
Le rispettate facce
Degli avi nostri: or che vorrà dir questo?

Lassa, che ascolto mai!
Se non erran gli auguri,
Questi son certi indizi della morte
Del gran Fingallo; ahimè,
Caduto è'l forte impugnator di scudi;
Caraco è vincitor. Comala scendi;

Scendi infelice
Figlia di Sarno
Dal colle ombroso.
Vieni coi gemiti,
Vien colle lagrime;
Perì 'l tuo sposo.'

Caduto è'l giovinetto
Delizia del tuo core;
E forse in questo punto
Erra sui nostri colli,
Vago di rivederti,
L'innamorato spirto.

### MELILCOMA

Vedi là come siede
Comala abbandonata: a' piedi suoi
Stanno due grigi cani,
E van crollando le pendenti orecchie, (c)
E addentano l'auretta.
Fa del braccio colonna
All'infiammata guancia, e sparsa al vento
La bruna chioma le percote il volto.
I begli occhi cilestri
Rivolge ai dolci campi
Della promessa: (d) o caro Fingal, grida,
Presso è la notte, e tu non giungi ancora?

<sup>(</sup>c) Queste parole son poste per indicar un sinistro augurio. Anche a' giorni 'nostri, qualunque volta gli animali si scuotono improvvisamente, senza una qualche causa apparente, il volgo crede ch' essi veggano gli spiriti dei morti. T. I.

(d) 1 campi ov' egli promise di tornare.

### SCENA II.

### COMALA E DETTE

### COMALA

O Carrone, (e) o Carron, perchè mai veggio Rotar nel sangue le tue torbid' onde? Forse sulle tue rive
Sonò il fragor della battaglia? forse
Il re di Morven dorme? (f) Escine, o luna,
Bianca figlia del cielo,
Esci dalle tue nubi, e fa' ch' io scorga
La luce del suo brando
Brillar nei campi della sua promessa.
O tu piuttosto,
Vapor di foco,
Che per la notte
Rischiari l'ombre degli estinti padri,

(e) Carun, o Car-avon, fiume serpeggiante. Questo fiume era il termine del dominio romano nella Brettagna, e divideva la provincia romana dalla Scozia che si mantenne libera. Egli ritiene ancora il nome di Carron; ed entra nel Forth, alcune miglia lontano dal nord di Falkirk.

.... Gentesque alias cum pelleret armis Sedibus, aut victas vilem servaret in usum Servitii, hic contenta suos defendere fines Roma securigeris praetendit maenia Scotis. Hic spe progressus posita, Carronis ad undam, Terminus Ausonii signat divortiq regni. Bucanan. (f) È morto.

(70)

Vieni, vieni,
Vapor di foco,
E con l'errante
Vermiglia luce
La via m'addita, ch'al mio ben conduce.
Lassa, chi mi difende
Dal dolor, dall'amore
Dell'odiato Idallano 2 E quando mai
Potrò mirare il mio diletto eroe
Volgersi in mezzo alle sue forti squadre,
Lucido come raggio
Oriental, che splende
Fuor del rosato grembo
Di nube mattutina?

### SCENA III

### IDALLANO E DETTE

### IDALLANO (g)

Odalle cime del funesto Crona,
Densa nebbia, precipita, e sull'orme
Del cacciator (h) ti spargi; agli occhi miei

<sup>(</sup>g) Costui era stato spedito da Fingal, per dar notizia a Comala della sua vittoria, ma egli invece le reca la falsa nuova che'l Re era morto.

<sup>(</sup>h) Di Fingal.

I suoi passi nascondi, ond'io non vegga La rimembranza (i) dell'estinto amico. Son disperse le squadre Della battaglia, e le affollate genti Più non stringonsi intorno Al fier rimbombo del percosso scudo. Corri sangue, o Carron; del popol forte Caduto è'l capo.

### COMALA

Chi, rispondi, chi

Figlio dell' atra notte, (k)
Chi cadeo del Carrone
Sopra le sponde erbose? er'egli bianco (l)
Come in Arven la neve? era ridente
Come l'arco piovoso? aveva i crini
Morbidi come nebbia,
Lucidi come raggio?
Era tuono in battaglia, e cervo al corso?

IDALLANO (m)

Oh veder potess'io Il diletto amor mio dolce pendente

(i) Le cose che me lo rimembrano.

(k) Ciò non vuol dir altro che uomo notturno: ma l'odie che Comala aveva per Idallano, e la trista nuova ch'egli arrecava, gli meritavano maggiormente un tal titolo.

(1) Comala teme che Fingal sia morto, e non osa domandarne direttamente, perciò si serve di contrassegni per indicarlo, che le vengono suggeriti dalla passione.

· (m) Idallano parla tra sè.

Dalla collina sua! (n) veder potessi (o)
Il rosseggiante sguardo
Fosco di pianto, e la vermiglia guancia
Mezzo tra'l crine ascosa! (p)
O auretta leggiera,
Deh soffia un cotal poco,
E i bei capegli inalza, e fa'ch'io scorga
Il candidetto braccio,
E'l caro volto nel dolor sì bello. (q)

O narrator della dolente istoria,
Dunque è caduto di Comallo il figlio?
Già sul colle
Il tuon romoreggia
Il lampo fiammeggia,
Sopra penne di foco: ha no, non temo.
E che temer poss'io,
Se'l mio Fingallo è spento?
Deh dimmi, autor della dolente istoria,

(q) L'originale: l'amabil faccia del suo dolore.

<sup>(</sup>n) Il senso dell'originale è alquauto oscuro ed ambiguo: O that i might behold his love, fair-leaning from her rock.

<sup>(</sup>o) Idallano non potea vederla distintamente per esser già notte.

<sup>(</sup>p) Convien dire che la capigliatura estremamente lunga e folta fosse una hellezza particolare delle donne scozzesi: e ch' esse lasciassero cadersela dalle spalle sul petto: poichè qualunque volta si parla de' loro capelli, Ossian accenna sempre ch' essi ricoprivano le guancie e il seno.

Dunque cadéo lo spezzator di scudi?

Son dispersi pei colli i duci nostri, Nè più la voce di Fingallo udranno.

COMALA

Venga sulle tue tracce orror di morte, Distruzion ti colga, o re del mondo; (r) Pochi sieno i tuoi passi Verso la tomba, e sulla tomba strida Vergine afflitta, e com' io son, tal sia Nei dì di giovinezza Squallida, desolata e lagrimosa. Perchè, crudo Idallano, M' hai tu detto sì tosto Ch' era spento il mio eroe? per poco ancora Avrei pasciuto il core Di soave lusinga; avrei potuto Fingermi il suo ritorno, e mille obietti Con grazioso inganno Sedotto avrian l'innamorata mente. Sopra lontana rupe, In un tronco, in un sasso L'avrei forse veduto, e'l suon del vento Al desìoso orecchio Avrìa sembrato del suo corno il suono.

<sup>(</sup>r) Si volge a far imprecazioni contro Caracalla.

Oh foss' io adesso almeno Del Carron sulle sponde; E riscaldar potessegli Le fredde e smorte guance Coll' amorose lagrime!

### IDALLANO

No, sul Carron non giace; in Arven tosto Gli ergon la tomba i duci: ah dalle nubi Tu risguardalo, o luna; in sul suo petto Splenda il tuo raggio, onde al fulgor dell' armi Comala il riconosca, e in lui s'affisi.

### COMALA

Fermatevi, fermate
O figli della tomba, (s)
Finch'io veggo il mio amore: egli s'oletta
Lasciommi a caccia; io non sapeva, ahi lassa!
Ch'ei n'andasse alla pugna. Ei colla notte
Promise di tornar. Così ritorni (t),
Fingal diletto, o dell'oscura grotta
Tremulo figlio, (v) e perchè mai non dirmi
Ch'egli cadrebbe? lo tuo spirto il vide

(s) Cioè, o voi che gli apparecchiate la tomba.

(t) Nell' originale: e il re di Morven è ritornato. Queste parole contengono una specie d' ironia. La traduzione rende il sentimento più chiaro, e forse gli dà più risalto.

(v) S' intende un Druido. È probabile che di quell'ordine ne rimanessero alcuni nel principio del regno di Fingal, e che Comala l'abbia consultato intorno all'esito della guerra di Caracalla. T. I. Perir nel sangue de' suoi predi avvolto, E a Comala il tacesti, Onde più acerba e grave Scendesse al cor l'inaspettata doglia.

### MELILCOMA

Ma qual fragore
Gli orecchi fiede?
Ma qual fulgore
Splender si vede
D'Arven colà nella soggetta valle?
Chi è costui, che viene (x)
Alla possa dei fiumi somigliante, (y)
Quando l'onde affollate
Splendono a' rai della vibrante luna?

### COMALA

E chi puot'esser altro,
Che 'l mio nemico, l'esecrabil figlio
Del re del mondo? ombra di Fingal, vieni,
Reggi, reggi
Dalla tua nube
L'arco di Comala,
Sicch'egli infiggasi
Nell'empio petto, e qui trafitto caggia

<sup>(</sup>x) Fingal vittorioso si mostra in lontananza col suo esercito. Comala prevenuta della sua morte, lo prende dapprina per Caracalla.

<sup>(</sup>y) Quis est iste qui quasi flumen ascendit?

Ger. c. 46. v. 7.

15

Come cervo in deserto: ah no, che veggio? (z)

Questa, sì questa

Del mio Fingallo è l'ombra,

Che a me sen viene

Dal suo cupo soggiorno;

Ed ha d'intorno

Le schiere pallide

Della sua morta gente.

Mio desio,

Amor mio,

Perchè vieni

A spaventarmi,

A consolarmi

L'alma languente?

### SCENA IV.

### FINGAL, CANTORI E DETTE

### PINGAL.

Su su, le pugne del Carrone ondoso, Cantori, ergansi al ciel: provò 'l mio braccio Caraco audace, e pien di scorno e d'ira Fugge pei campi del domato orgoglio. (a)

(a) I campi ov'egli dianzi faceva pompa d'orgoglio.

<sup>(</sup>z) Comala raffigura un po' meglio Fingal che va accostandosi, forse all' insegne, o alla voce; ma siccome tien per fermo che sia morto, resta ch' ella creda che questo non sia il vero Fingal, ma l'ombra di quell'eroe.

Ei ben lungi tramonta, appunto come Vapor dell'aria, che nel sen rinchiude Spirto notturno, allor che il vento avverso Lo rispinge dal monte, e'l bosco oscuro Di fosca luce da lontan rosseggia. Ma parmi aver inteso Voce șimile al soffio Di fresco venticello, Che spira da' miei colli. Ah saria questa La voce della bella Cacciatrice di Galma, (b)

Della figlia di Sarno Dalla candida mano?

Guarda dalla collina, amor mio dolce,

Corri veloce:

Fammi sentir quella che il cor mi molce Gentil tua voce. (c)

COMALA (d)

O amabilissimo Figlio di morte, Sempre caro e vezzoso.

Prendimi teco

(c) Surge, propera amica mea, formosa mea, et veni ... Sonet vox tua in auribus meis. Cant. c. 2.

(d) Fingal è ancora in qualche distanza. Comala persiste nella sua illusione, e gli parla, come s' ei fosse la sua ombra.

<sup>(</sup>b) Sarà questo un monte d'Inistore.

17

Dentro lo speco Del tuo riposo. (e)

FINGAL

Sì, del riposo mio Nello speco verrai: (f) Cessaro i nembi omai, E lieto arride a' nostri campi il Sole.

> O bella cacciatrice, Rendi felice Il tuo diletto sposo. Vientene meco Dentro lo speco Del mio riposo.

COMALA

O che veggio? che ascolto? (g)

(e) Comala intende parlar del sepoloro; e Fingal prende le sue parole per un invito amoroso.

(f) Jam hyems transiit, imber abiit et recessit: ivi, nel medesimo senso.

(g) Le parole precise dell'originale sono queste: egli ritornò con la sua fama, sento la destra delle sue battaglie. Ma conviene ch'io mi riposi dietro la rupe, finche mi si calma lo spirito dal suo timore. L'arpa siami vicina, voi sciogliete il canto, o figlie di Morni. Questo luogo a dir vero è molto freddo e digiuno per esprimer il tumulto e'l gruppo d'affetti che doveano allora agitar l'animo di Comala. Qui non si scorge nè la sorpresa, nè il passaggio rapido e violento da un dolore estremo ad una eccessiva allegrezza, di cui la morte di Comala doveva esser la conseguenza . Quindi risulta un inconveniente ancora più grave, ed è, che cotesta morte non è abbastanza preparata, e perciò la catastrofe ha più dello Ossian T. 11.

No non m'inganno: egli è Fingallo, ei vive,
Ei torna pien della sua fama; io sento
La man delle battaglie: oimè, oimè,
Che vicenda improvvisa,
Che tumulto d'affetti,
M'affoga il cor! Sento ch'io manco: è d'uopo
Che a riposarmi io vada
Dietro di questa rupe,
Finchè la foga della affannat' alma
Ha posa e calma.
Stiami l'arpa da canto,
E voi, figlie di Morni,
Sciogliete il canto.

### DERSAGRENA

Comala in Arven tre cervetti uccise;
Mira la fiamma
Che là sovra la rupe alto risplende.
Vanne al convito,
Re di Morven selvosa,
Che la tua sposa — con desìo t'attende.

strano, che del sorprendente; perchè nelle espressioni antecedenti non c'è cosa che potesse farla prevedere al lettore, e perchè sembra nata senza ragion sufficiente. Il traduttore ha procurato di supplire a questo difetto coll'aggiunger alcuni piccioli tratti espressivi della passione, i quali preparino alla catastrofe; ma ebbe cura nel tempo stesso di non dipartirsi dalla brevità e dalla maniera concisa di Ossian.

### FINGAL

Ma voi, figli del canto, alzate al cielo Del Carron le battaglie, onde s'allegri La verginetta dalla bianca mano, Finchè dell'amor mio la festa io miro.

### SCENA V

FINGAL, CANTORI, IDALLANO

### CANTORI

Volvi pur, volvi giojoso
Carrone ondoso,
Il tuo flutto vincitor;
Fuggìro, fuggìro
Nella lor terra
I figli di guerra,
Ricolmi d'orror.

Più non si scorge sovra i nostri campi Orma che stampi — volator destriero, Nè'l suon guerriero — del nitrito ascolto, E altrove volto — il fier vessillo io miro; Fuggiro, fuggiro; Or d'altra gente a'danni Spiegano i vanni — del feroce orgoglio, (h) E alla baldanza lor Morven fu scoglio.

٥

<sup>(</sup>h) Forse il poeta allude all'aquile delle insegne romane .  $T. \ I.$ 

In pace il Sole Sereno omai Co' suoi bei rai Risorgerà. Omai giojosa La notte ombrosa Da'nostri poggi Discenderà. Oui solo udrannosi Voci di giubilo Voci di caccia: Le trombe tacciono, (i) Udrassi'l corno; E'l bosco intorno Risponderà. Giacerà in ozio Il ferro crudo. Arnese inutile:

(i) Questo sentimento non è nell'originale. I Caledonj non usavano trombe; le usavano però i Romani, delle cui guerre in questo luogo si parla. Non è perciò da tacciarsi il traduttore, come se attribuisse ai Celti scozzesi cose che non erano del loro costume. Del resto, in questo e negli altri componimenti o squarci rimati, la traduzione si accosta spesso alla parafrasi, il che sembrava indispensabile, volendo servir all'armonia della lirica italiana. Il traduttore però ha procurato di farlo colla moderazione e desterità convenevole: se ci sia riussito lo giudicheranno i conoscitori.

L'elmo, e lo scudo

Ai larghi portici S'appenderà.

Che se pur di battaglie avrem talento Daremo al vento — le velate navi D'armati gravi — e di Loclin le sponde Torbide l'onde — rosseggiar vedranno, Dal brando, che in suo danno, Già tentò con improvido consiglio, Del re del mondo il temerario figlio. (k)

Volvi pur, volvi giojoso,
Carrone ondoso,
Il tuo flutto vincitor.
Fuggiro, fuggiro
Nella lor terra,
I figli di guerra
Ricolmi d'orror.

### SCENA VI

### MELILCOMA E DETTI

### MELILCOMA

O aure, aure leggiere, Deh scendete dall'alto, E voi raggi di Luna Alzate la sua anima.

<sup>(</sup>k) Caracalla figlio dell'imperatore Settimio Severo.

Pallida pallida
Giace la vergine
Presso la rupe,
Comala non è più. (1)

FINGAL

Come? che dici? (m)

Morì la giovinetta
Speranza del cor mio? Comala, ahi lasso!
Comala sventurata!
Deh col tuo spirto almeno
Volami in braccio, quando
Starò muto e doglioso
Sopra il mio colle erboso,
A te, mio ben, pensando.

### IDALLANO

Oimè! la voce è spenta Della bella di Galma cacciatrice; Nè più vedrolla ad inseguir con l'arco

(l) Racconta Livio che due donne romane, vedendosi a comparire innanzi improvvisamente due figli, ch'elle aveano pianti per morti nella battaglia del Trasimeno, spirarono d'allegrezza tra le loro braccia.

(m) L'originale: È morta la figlia di Sarno? la candida vergine dell'amor mio? Vienmi all'incontro, o Comala, sovra i miei poggi, quando soletto m'assido presso i ruscelli delle mie colline. Qui pure nella traduzione s'è cerato di dar qualche picciolo rilievo al sentimento. Ossian non ama d'esaurir l'affetto: ma questa volta egli si fa appena riconoscere, non che sentire.

23

I fugaci cervetti. Ah perchè mai Ho turbato il suo spirto Con l'infausta novella? Io non previdi (n) Così atroce sciagura, e sol volea Con la vana sua doglia

(n) Questo sentimento non si trova nell' originale. Il traduttore non ebbe difficoltà di aggiungerlo, perchè gli parvo necessario. Si contiene in esso la sola ragione, che può giustificare in qualche modo la condotta d'Idaliano, la quale deve sembrare assai stravagante. Egli non potea certamente lusingarsi d'ingannar Comala, poiche la verità dovea risapersi tra pochi istanti. Qual motivo può adunque averlo indotto a que. sta impostura? Il traduttore inglese dice, ch' egli fu mosso da gelosia: ciò verrebbe a dire ch'egli intese di far un dispetto a Comala. Ma s'ella è così, egli si mostra piuttosto pazzo che geloso; poichè egli era visibile, che scoperta la sua frode, il dispetto ch'egli intendeva di far a Comala, dovea ricader con grave suo danno sopra di lui. Oltre di che dovrebbe scorgersi nei sentimenti d'Idallano questa gelosia dispettosa, che l'induce ad affligger cost crudelmente l'animo della sua cara; eppure nelle sue parole non si sente altro che amore, e un amore assai lontano da un tal eccesso. Sarebbe più ragionevole ch'egli sperasse d'indurla a fuggir con lui, per non cader in mano de'nemici: ma di ciò non v'è pure un sol cenno. Il sentimento ch' io ho posto in bocca d' Idallano si rende più conveniente, per quello ch'egli dice di sopra, che non voleasi dar sepoltura a Fingal sulle rive del Carrone, ma che il suo corpo dovea tra poco esser trasferito in Arven: poichè da queste parole dovea necessariamente seguirne, che Comala s'arrestasse dove ell'era, per aspettarlo; con che si sarebbe immediatamente scoperta la falsità della sua relazione. Non potrebbe egli supporsi, che l'originale in questo luogo fosse mancante, e che dovesse esserci anticamente qualche passo equivalente o simile a quello ch'io ci ho aggiunto, il quale in tanta distanza di tempo siasi smarrito, come tanti squarci più lunghi, e tanti interi poemi?

24

Farle più dolce inaspettata gioja.

FINGAL

Garzon malnato, dal funesto ciglio, Togliti agli occhi miei, più non vedranti I miei conviti, nè le fere in caccia Verrai meco a inseguir, nè i miei nemici Più non cadranno dal tuo brando uccisi. (0) Deh guidatemi, o fidi, Dove il mio amor riposa. Ond' io possa vederla Nel fior di sua beltade, Pria che in tutto sia spento. Eccola stesa Pallida pallida Presso la rupe, e'l vento Le scompone i bei crini, Fischia nell'aria ancora La corda del suo arco, Ch'ella cadendo infranse. Orsù, cantori, Alla di Sarno sventurata figlia S'alzino i canti, e si consegni al vento De'nostri colli quell'amabil nome.

### CANTORI

### Vedi, vedi (p)

(o) Quest'era il maggior gastigo che affora potesse darsi a un guerriero. Escluso dalla milizia, egli dovea necessariamente restar ozioso ed infame. Si vedranno gli effetti di queata pena nel poemetto intitolato la guerra di Caroso.

(p) Questa è una specie d'apoteosi.

Quanti rapidi Vapor fiammiferi Che già volano. E rivolano, Per accoglierti, Per avvoglierti, Bella vergine. Vedi, vedi Raggi tremuli Di Luna candida, Che sollevano Il tuo spirito, E t'inondano, Ti circondano. O graziosa vergine, D'ammanto lucidissimo.

Fuor delle nubi escon dei padri e gli avi Gli aspetti gravi; Veggo di Fidala (q) L'occhio vermiglio, e veggo Su la diletta figlia Pender di Sarno le severe ciglia. (r) Quando vedrassi, o verginella amabile, La bianca mano dilicata e morbida?

<sup>(</sup>q) Fidalan fu il primo che regnasse in Inistore. T. I. (r) Sarno, padre di Comala, morì poco dopo la fuga di sua figlia. T. I.

Quando s'udrà la voce tua dolcissima Più che di venticel soave sibilo? In traccia andran le fanciullette tenere Di te, di te, nè rinvenir potraunoti. Solo nei sogni della notte placida Verrai per consolar gli afflitti spiriti, E pace porterai, dolcezza, e gaudio. Si rimarrà quella tua voce armonica Ne'loro orecchi, e'l dì pensose, e tacite Ai dolci sogni correran con l'animo.

> Vedi, vedi Quanti rapidi Vapor fiammiferi Che volteggiano. E gareggiano Per accoglierti, Per avvoglierti, Bella vergine. Vedi, vedi Raggi tremuli Di Luna candida. Che sollevano Il tuo spirito; E t'investono. Ti rivestono, O graziosa vergine, D'ammanto lucidissimo.

### INTRODUZIONE

### STORICA

### AI SEGUENTI POEMI

Per agevolar ai lettori l'intelligenza dei tre poemi seguenti, e specialmente di Temora ch'è un compiuto poema epico, più grande, e più interessante d'ogni altro, parmi necessario di metter innanzi ordinatamente e di seguito tutta la storia delle guerre d'Irlanda, in cui fu sempre interessata la famiglia di Fingal, storia che si trova sparsa in varj episodj nel poema stesso di Temora.

L'Irlanda fu originariamente popolata da due diverse nazioni, cioè dai Firbolg o Belgi, che abitavano quella parte della Brettagna, ch'è dirimpetto all'Irlanda, e di la si trasferirono nel Conaught, al mezzodi di quell'isola; e dal Cael o Celti che dalla Caledonia e dall'Ebridi passarono ad Ulster. La colonia dei Belgi fu la prima a stabilirsi in Irlanda sotto la condotta di Larthon, capo d'Inishuna, o sia della Brettagna meridionale, a cui vien attribuita l'invenzion della navigazione. Sembra che non molto dopo vi passassero i Caledonj, ma non è noto qual fosse il condottiero della loro colonia. Le due nazioni, siccome è costume dei popoli incolti, e stabiliti di fresco in un paese, si divisero in picciole dinastie soggette a piccioli re, o capi indipendenti

l'uno dall' altro. Crothar discendente di Larthon andò da lì a qualche tempo a piantar la sua sede in Atha, paese del Conaught, e fondò una famiglia ch'ebbe una specie di principato sopra la nazione dei Belgi. Da lui discesero Cairbar e Cathmor che sono i principali attori dei poemi seguenti. Avvenne che questo Crothar rapi Conlama figlia di Catmin, capo dei Caledonj che possedevano l'Ulster. Era questa stata promessa in isposa poco tempo innanzi a Turloch, altro capo della sua nazione. Turloch colpito vivamente dall'affronto fattogli da Crothar, fece un'irruzione nel Conaught, ed uccise Cormul fratello di Crothar che venne per opporsegli. Allora lo stesso Crothar prese l'arme, ed uccise, o discacciò Turloch. La guerra divenne generale fra le due nazioni, e i Caledoni furono ridotti all'ultime estremità. In questa situazione mandarono essi per soccorso a Tratal re di Morven, avolo di Fingal, il quale mandò a sostenerli Conar suo fratello hà famoso per le sue prodezze. Conar, al suo arrivo in Ulster fu eletto re per unanime consenso delle tribù caledonie che possedevano quel paese. La guerra si rinnovò con varie vicende. Fu mestieri che Tratal si portasse in persona in Irlanda assieme con suo figlio Colgar: questi restò ucciso in battaglia; ma Tratal sconfisse pienamente i nemici, e confermò il fratello Conar nel regno d'Irlanda. L'odio contuttociò divenne ereditario fra i capi delle due fazioni: i Belgi furono piuttosto respinti, che soggiogati; e la famiglia di Ata non cesso mai di contrastare a quella di Conar i dritti alla sovranità.

A Conar succedette suo figlio Cormac, che sembra aver regnato assai lungo tempo. Sommor, probabilmente figlio di Crotar, rinnovò la guerra, nella quale Clunar suo fratello restò ucciso da Cormac. Ma negli ultimi suoi anni questo re per le incessanti sollevazioni dei Belgi, che sostenevano le pretese dei principi di Ata al trono d'Irlanda, fu ridotto ad estremi pericoli. Fingal allora assai giovine spedi, in soccorso di Cormac, Ducaro uno de' suoi principali guerrieri. Ma essendo questo sconfitto e morto, Fingal istesso passò in Irlanda, disfece totalmente Colculla signor di Ata, figlio del soprammentovato Sommor, e ristabilì gli affari di Cormac. In quella occasione amò egli e prese in isposa Roscrana figlia di quel re, che fu poi madre di Ossian.

Cormac ebbe per successore al trono d'Irlanda Cairbar, e a Cairbar succedette suo figlio Artho. Sembra che il regno di questi due principi non fosse pienamente tranquillo. Borbarduthul ebbe in retaggio dal fratello Colculla le pretese all'impero, e l'odio contro la discendenza di Conar. Ossian fu da Fingal più volte spedito in Irlanda, e sembra che uscisse con gloria da quelle spedizioni.

Artho morendo lasciò il regno a suo figlio Cormac II, ancora fanciullo. I capi del partito de Caledonj stabiliti in Ulster, ragunatisti nel palagio di Teniora, commisero la tutela del giovine re e la reggenza del regno a Cucullino, figlio di Semo,

1

sotto di cui accadde l'invasione di Svarano re della Scandinavia, ch'è il soggetto del poema di Fingal. Appena Cormao respirava in pace da questa tempesta, che ne insorse contro di lui una più grave e fatale. Borbarduthul già morto avea lasciato due figli, Cairbar e Cathmor. Cairbar, il primogenito, uomo di carattere seroce e sanguinario, credendo che la minorità di Cormac dovesse esser favorevole a' suoi disegni, si ribellò apertamente, e tentò d'invader il trono. Torlath, altro capo del Conaught, non so se per assediar le mire di Cairbar, o per soddisfar alla propria ambizione, si mise anch'egli alla testa d'un partito, e marciò alla volta di Temora, per depor dal trono il giovine Cormac. Cucullino, risoluto di opporsi ai ribelli, s'avviò prima contro di Torlath come il più vicino, e raggiuntolo presso il lago di Lego disfece interamente il suo esercito, ed uccise lui stesso in duello: ma mentre egli inseguiva con troppo ardore i fuggitivi nemici, restò trafitto da una freccia, da cui poco dopo morì.

La morte di quell'eroe si trasse dietro la rovina di Cormac. Molti regoli si ribellarono, e il partito di Cairbar si fece di giorno in giorno più forte. Accaddero molti fatti d'arme tra lui e gli-altri capi che restarono fedeli al picciolo re. Si distinsero fra questi Truthil figlio di Cola, signor di Selama, e Nathos figlio di Usnoth, signor di Etha, nipote di Cucullino per parte di madre, il quale succedette al comando dell'armata del zio. Truthil fu vinto ed ucciso, e lo stesso destino toccò al vecchio

Cola suo padre. Ma Nathos riportò molte vittorie sopra Cairbar, e mercè il suo valore, gli affari del giovine re cominciavano a ristabilirsi. Cairbar inferior di valore ricorse alle frodi. Assalito improvvisamente il fanciullo reale che stava attendendo nuove della vittoria di Cucullino, lo uccise barbaramente colle sue mani: indi corruppe le genti di Nathos, e le ridusse ad abbandonarlo. Questi dopo molte avventure rimasto solo co'suoi fratelli, mentre cercava di salvarsi, caduto in mezzo dei nemici morì combattendo valorosamente contro Cairbar, che dopo la morte di Nathos restò senza contrasto supremo signore d'Irlanda.

Giunta a Fingal la notizia di queste rivoluzioni, deliberò tosto di far una spedizione in quell'isola per discacciar dal trono l'usurpatore. Lo seguitò in questa spedizione con più trasporto d'ogn'altro il giovine Oscar, figlio di Ossian, desideroso di vendicar la morte di Cathol suo particolare amico, ucciso a tradimento per ordine di Cairbar. Ebbe costui per tempo notizia dei disegni di Fingal, e raccolse in Ulster le tribù per opporsi al suo sbarco, mentre nel tempo stesso suo fratello Cathmor s'avviava con un esercito presso Temora. Cairbar temendo sopra tutto il risentimento, e'l valore di Oscar, pensò d'invitarlo con finta generosità ad un convito, con disegno di levargli a tradimento la vita. Oscar andò con pochi de' suoi, Insorta una contesa a mezzo il convito, Oscar sorpreso da Cairbar

fu da quello mortalmente ferito, ma il traditore istesso restò vicendevolmente ucciso da Oscar.

Sopraggiunto Fingal distrusse interamente l'esercito di Cairbar, indi s'incammino verso Temora contro Cathmor che si avvicinava. Era questi d'un carattere assai diverso da quel del fratello. Egli era tanto celebre per la sua umanità, ospitalità, e grandezza d'animo, quanto Cairbar era infame per la sua crudeltà e la sua perfidia; nè potea rimproverarsegli altro difetto, se non se quello d'esser troppo attaccato ad un fratello tanto dissomigliante e indegno di lui. Fingal e Cathmor si fecero la guerra da veri eroi, e gareggiarono non meno di generosità, che di valore. Dopo molte vicende, la fortuna si dichiarò interamente per Fingal, che però comprò a caro prezzo la vittoria, essendo in una battaglia restato ucciso da Cathmor Fillano suo figlio, giovinetto di valore straordinario. Cathmor fu vinto e ferito a morte in un decisivo conflitto accaduto presso Temora; e la famiglia di Conar fu ristabilita sul trono. Restava ancora di questa un principe per nome Feradarto. Era questi zio del giovine Cormac ucciso da Cairbar, essendo fratello minore di Arto. Cairbar re d'Irlanda e padre di Arto aveva avuto Feradartho da una seconda moglie, molto tempo dopo che Arto suo primogenito fu giunto alla virilità. Perciò egli era allora in età assai tenera, e a un di presso della stessa di cui era Cormac suo nipote. Nel tempo dell'usurpazione di Cairbar signor di Ata, Feradartho stette nascosto in una grotta per timore d'esser messo a morte. Fingal, dopo aver vinto Cathmor, lo trasse dal suo ritiro, e lo ristabili sul trono dell'Irlanda.

Questa è la storia ordinata e compiuta, ch'è il soggetto di questi poemi. Il Traduttore inglese non avea dapprima pubblicato altro che il primo canto del poema di Temora, e credeva che tutto il restante si fosse assolutamente perduto. In progresso di tempo gli venne alle mani il secondo canto e varj altri episodi, anzi pure il poema intero, ma disordinato e sconnesso. La storia del poema a lui nota da lungo tempo lo rese atto a disporre con quell'ordine, sotto il quale ora compariscono, le spezzate membra di questo componimento.

Per levare ai lettori ogni imbarazzo che potesse nascer dai nomi dei personaggi di cui si parla nel poema di Temora, crediamo ben fatto di por qui sotto lo stemma si dei re d'Irlanda, che dei signori di Atha loro competitori al trono.

Ossian T. II.

# RE D'IRLANDA D'ORIGINE CALEDONIA



## SIGNORI DI ATHA

D'ORIGINE BRITANNICA

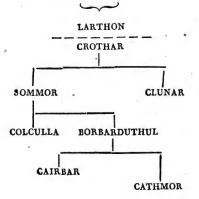

# LA MORTE DI CUCULLINO

#### LA MORTE

D I

#### CUCULLINO

#### ARGOMENTO

Contiene questo poema la battaglia fra Cucullino e Torlath, e la morte dell'uno e dell'altro accaduta nel modo già dichiarato. Vi sono
sparse per entro varie digressioni, in una delle
quali Carilo, celebre cantore di Cucullino,
introduce Alcleta madre di Calmar, la quale
mentre stava aspettando con passione il ritorno
del figlio, riceve la nuova della sua morte. Il
poema si chiude con un canto funebre sopra la
morte di Cucullino.

Questo poema nell'originale ha per titolo Duan loch Lego, cioè il Poema del lago di Lego, dal luogo della battaglia, la qual accadde in una pianura presso il suddetto lago, alle radici d'un monte detto Slimora

#### LA MORTE

DI

#### CUCULLINO

Batte lo scudo di Fingallo il vento? (a)
O nelle sale mie mormora il suono
Della passata età? (b) Segui il tuo canto
Voce soave, (c) egli m'è grato, e sparge
Le mie notti di gioja: ah segui o figlia
Del possente Sorglan, gentil Bragela. (1)

(a) Sembra ad Ossian di sentire un mormorio nella sala, e dubita ch' egli provenga dal vento, che percote lo scudo di Fingal, già morto.

(b) Questa espressione entusiastica è alquauto ambigua. il suono della passata età potrebbe significar la voce di qualche ombra; ma il senso più verisimile par che sia questo: la mia immaginazione riscaldata mi farebbe ella sentire come presenti i discorsi e le voci degli eroi morti, o lontani, dei quali m'accingo a cantare? Il principio del poemetto intitolato Colanto e Cutona favorisce questa spiegazione.

(e) S' immagina il poeta d'udir i lamenti di Bragela figlia di Sorglano, e sposa di Cucullino, lasciata da lui nel suo palagio di Dunscaich nell'isola deila nebbia, la quale da quattro anni stava ansiosamento sospirando il ritorno del suo sposo.

Ahi questa è l'onda dallo scoglio infranta, (d) Lassa! non già di Cucullin le vele. Dell'amor mio la sospirata nave Spesso credo veder; spesso m'inganna La nebbia che si sparge a un'ombra intorno, Spiegando al vento le cerulee falde. Figlio del nobil Semo, e perchè tanto Tardi a venir? quattro fiate a noi Fece ritorno co'suoi venti autunno, Gonfiando di Togarma (e) i mari ondosi, Dacchè tu nel fragor delle battaglie Lungi ti stai dalla fedel Bragela. O di Dunscaglia nebulosi colli, Quando fra che al latrar de' veltri suoi Io vi senta echeggiar? ma voi vi state Celando tra le nubi il capo oscuro; E l'afflitta Bragela in van vi chiama. Precipita la notte: a poco a poco Manca dell'ocean la faccia azzurra. Già sotto l'ale il montanino gallo Appiatta il capo, già la damma giace Là nel deserto al suo cervetto accanto. Poscia col nuovo di sorgendo andranno

<sup>(</sup>d) Questo è'l canto patetico che il poeta pone direttamente in bocca di Bragela.

<sup>(</sup>e) Togorma, l' isolu dell' onde azzurre, una dell' Ebridi, soggetta al dominio di Conal. T. I.

Lungo la fonte a ricercar pastura;
Ma le lagrime mie tornan col Sole,
E con la notte crescono i miei lai.
Quando quando verrai
Nel suon delle tue armi,
Re di Tura muscosa, a consolarmi?

O figlia di Sorglan, molce l'orecchio (f) D'Ossian il canto tuo; ma va', ricovra Là nella sala delle conche, al raggio D'accesa quercia, e da' l'orecchio al mare, Che romba al muro di Dunscaglia intorno. Su gli azzurri occhi tuoi placido sonno Scenda, e venga nel sonno a consolarti L'amato eroe. - Sta Cucullin sul Lego, (g) Presso l'oscuro rotear dell'onde. Notte cerchia l'eroe: sparsi sul lido Stanno i suoi mille; cento querce accese Fan scintillar la diradata nebbia, E'l convito per l'aere alto fumeggia. Siedesi accanto a lui sotto una pianta Carilo, e tocca l'arpa: il crin canuto Splende alla fiamma, il venticel notturno Gli scherza intorno; egli alza il capo, e canta

<sup>(</sup>f) Ossian con la sua solita aria entusiastica parla a Bragela, come fosse presente, e come se la morte di Cucullino avesse ancora a succedere.

<sup>(</sup>g) Qui principia la narrazione del poeta.

Dell'azzurra Togorma, e di Togorma Chiama il signor, (h) di Gucullin l'amico.

Perchè, forte Connàl, non fai ritorno (i)

Nel negro giorno — della gran tempesta
Che a noi s'appresta? — ah perchè sei lontano?
Contro Cormano — ecco s' unir le schiere
Del sud guerriere, (k) — e ti trattien sul lido
Il vento infido, — e le tue torbid' onde
Sferzan le sponde. — Non per questo è inerme
Il regal germe — e di difesa ignudo.
Fassi suo scudo — Cucullino invitto:
Nel gran conslitto — egli per lui pugnando
Alzerà il brando — contro i duci alteri.
Ei de' stranieri — alto spavento, ei forte
Come di morte — atro vapor, che lenti
Portano i venti — su focose penne:
Al suo cospetto (l)

<sup>(</sup>h) Questo è quel Connal che abbiam veduto nel poema di Fingal. Pochi giorni prima che giugnesse a Temora la nuova della ribellione di Torlath, egli avea fatto vela per ritornarsene alla sua isola nativa, dove poi darante la battaglia, in cui restò ucciso Cucullino, fu costretto a restarsene a cagione dei venti contrari. T. I.

<sup>(</sup>i) Questa è la canzone di Carilo.

<sup>(</sup>k) Cairbar o Torlath erano i principali capi del Conaught, ch'è la parte meridionale d'Irlanda.

<sup>(1)</sup> Si avverte una volta per sempre che nei pezzi lirici il traduttore foce spesso uso della parafrasi, ma queste parafrasi sono piuttosto sviluppi che aggiunte, e sembrano giustificate

Il Sole infetto

Rosseggia:

Foscheggia,

Cade il popolo a terra esangue e cieco; Cormàno, ardir, che Cucullino è teco.

Sì Carilo cantava, allor che apparve
Un figlio del nemico; (m) ei getta a terra
La rintuzzata lancia, (n) e di Torlasto
Favella a nome, di Torlasto il duce
Dei guerrier dall' oscura onda del Lego,
Di colui che i suoi mille armati in campo
Traea contro Cormano al carro nato,
Contro il gentil Cormàn, che lungi stava
In Temora sonante. Il giovinetto
Pur allora addestrava il molle braccio
A spiegar l'arco, de'suoi padri l'asta
Ad inalzar. Ma non alzasti a lungo
L'asta de' padri tuoi, dolce-ridente
Raggio di gioventu. Fosca alle spalle
Già la morte ti sta, come di Luna (2)

non solo dalla varietà del metro e dalla rima, ma dall' estrema concisione del testo.

(m) Uno del campo dei nemici.

<sup>(</sup>n) Vedremo in altri luoghi che chi veniva con animo di sfidar a battaglia sporgeva innanzi la punta della lancia. Forse questo atteggiamento guerriero non si sarà convenuto al carattere di cautore.

Tenebrosa metà, (o) che alla crescente Luce sta dietro, e la minaccia e preme.

Alla presenza del cantor del Lego Alzossi Cucullino, ed onor fece De' canti al figlio, e gli offerì la conca, Di letizia ospital diffonditrice. Dolce voce del Lego, e ben che porti? Disse, che vuol Torlasto? alla mia festa Vien egli, o alla battaglia? Alla battaglia, Sì, rispose il cantore, alla sonante Tenzon dell'aste: non sì tosto il giorno Sul Lego albeggierà, Torlasto in campo Presenterassi a te. Vorrai tu dunque, Re della nebulosa isola, armato Venirne ad affrontar la sua possanza? Orribile, fatale è la sua lancia, Qual notturna meteora: egli l'inalza, Piomba il popol prostrato; e del suo brando Il vivo lampeggiar morte scintilla.

E che perciò? (p) questa terribil lancia Temola io forse? il so, forte è Torlasto Per mille eroi, ma nei perigli l'alma Brillami in petto. No, cantor sul fianco Non dorme no di Cucullin la spada: M'incontrerà sul campo il nuovo Sole,

<sup>(0)</sup> In una ecclissi.

<sup>(</sup>p) Risponde Cucullino.

E sopra l'arme del figliuol di Semo
Risletteranno i primi raggi suoi.
Ma tu, cantor, meco t'assidi, e sacci
Udir la voce tua, vientene a parte
Della giojosa conca, e di Temòra
I canti odi tu pur. Di canti e conche
Disse il cantor, tempo non è, qualora
S'accingono i possenti ad incontrarsi,
Come opposte del Lego onde cozzanti.

O Slimòra, (q) Slimòra, (r) a chi ti stai Sì tenebroso co' tuoi muti boschi? Sopra i tuoi foschi Gioghi, di stella alcuna Il grazioso tremolar non pende; Nè presso ti risplende Amico raggio di notturna Luna. Ma di morte atre meteore Sanguinose ti circondano, Ed acquose facce squallide

D'ombre pallide intorno volano.

Perchè perchè ti stai
Li co'tuoi boschi muto,

<sup>(</sup>q) L'araldo di Torlath parte cantando, come apparisce dallo stile lirico di questi versi, e da quel che segue.

<sup>(</sup>r) Slia-mor, monte grande: doveva questo monte esser in vicinanza del lago di Lego, sulle cui rive par che accadesse la battaglia.

Negro Slimòra di dolor vestuto? (s) Ei partì col suo canto, e del suo canto Accompagnò l'armonìose note Carilo, e'l lor concento assomigliava A rimembranza di passate gioje: Ch' a un tempo all'alma è dilettosa e trista. L'udiron l'ombre de'cantori estinti Dal fianco di Slimòra, e lungo il bosco Sparsesi soavissima armonia, E rallegrarsi le notturne valli. Così quando tranquillo Ossian riposasi Del fervido meriggio nel silenzio, Del venticello nella valle florida. La pecchia della rupe errando mormora Un cotal canzoncin che dolce fiedelo. L'affoga ad or ad or l'aura che destasi, Ma tosto riede il mormorìo piacevole. Su, disse allor di Semo il figlio, a' suoi Cento cantor rivolto, alzate il canto Del nobile Fingàl, (t) ch'egli udir suole La sera, allor che a lui scendono i sogni Del suo riposo, e che i cantor da lungi Toccano l'arpa, e debil luce irraggia

(t) Non si sa qual fosse questo canto favorito di Fingal.

<sup>(</sup>s) Vestuto per vestito, usato da Dante parlando d'una bella giovine; parve al traduttore che potesse figurar alquanto meglio nella cupa e tetra pittura dell'originale.

Le muraglie di Selma. Oppur di Lara (v) Membrate il lutto, ed i sospir d'Alcleta Rinnovellate, che suo figlio indarno Gia rintracciando pe' suoi colli, (x) e vide L' arco suo nella sala. (y) E tu frattanto A quel ramo colà, Carilo, appendi Lo scudo di Cabàr; siavi dappresso Di Cucullino la lancia, onde s' inalzi Col bigio lume d'oriente il suono Della mia pugna. Sull'avito scudo Posò l' eroe, s'alzò di Lara il canto. Stavan lungi i cantor, Carilo solo È presso il duce; sue furon le note Flebili, e mesto suono uscòo dell'arpa.

<sup>(</sup>v) Il lutto di Lara significa la canzone funebre composta da Carilo sopra la morte di Calmar, descritta nel 3. canto del poema di Fingal. Egli era l'unico figlio di Matha, ed in lui s'estinse questa famiglia. L'abitazione di Calmar era in Conaught sulle rive del fume Lara nelle vicinanze del Lego, e probabilmente presso il luogo ove allora trovavasi Cucullino; e questa circostanza suggeri ad Ossian il lamento d'Alcleta nella morte del figlio. T. I.

<sup>(</sup>x) Sembra da queste parole che Calmar sia fuggito di nascosto dalla madre per andar alla guerra, temendo che la soverchia tenerezza di lei per un figlio unico non lo trattenesse, o almeno non lo indebolisse.

<sup>(</sup>y) Dal che riconobbe ch'egli non era ito alla caccia.

CARILO (z)

O madre di Calmàr, canuta Alcleta,
Perchè mesta inquieta
Guardi verso il deserto?
Guardi tu forse, o madre,
Di tuo figlio al ritorno? ah non son questi
Su la piaggia i suoi duci,
Chiusi e foschi nell'armi; ah non è questa
Del tuo Calmàr la voce.
Questo è'l fischiar del bosco,
Questo è'l muggir del vento,
Che nella rupe si rimbalza e freme.

ALCLETA

Guata, guata:
Chi d'un salto
Varca il ruscel di Lara?
O suora di Calmar, non vide Alcleta
La lancia sua? ma foschi
Sono i miei lumi e fiacchi.
Guata, guata:
Non è il figlio di Mata?
Figlia dell' amor mio.

(z) Il canto di Carilo contiene un dialogo tra la madre, e la sorella di Calmar, che stavano impazientemente aspettando il ritorno di quel guerriero. Carilo fa l'introduzione al dialogo, alla maniera di Ossian, parlando ad Alcleta come fosse presente.

#### ALONA

Ah t'inganna il desìo:
(Disse la dolce-lagrimante Alona)
Questa è una quercia annosa,
Questa è una quercia, o madre,
Che curva pende sul ruscel di Lara.
Ma non m'inganno io già;
Colà vedi, colà: — chi vien, chi viene
Frettoloso,
Affannoso?
Ei solleva
La lancia di Calmarre. Alcleta; Alcleta;
Ella è tinta di sangue.

#### ALCLETA

#### Ella fia tinta

Del sangue de' nemici,
O suora di Calmàr: mai la sua lancia
Non ritornò di sangue ostil digiuna. (a)
Mai non scoccò il suo arco,
Che non colpisse de' possenti il petto.
Al suo cospetto
Sfuma la pugna; egli è fiamma di morte.
Dimmi garzone dalla mesta fretta, (b)

Ossian T. Il.

<sup>(</sup>a) A sanguine interfectorum, ab adipe fortium sagit.
ta Jonathae nunquam rediit retrorsum, et gladius Saul non
est reversus inanis. L. 2. Re. c. 1. v. 22.

<sup>(</sup>b) Alcleta s' indirizza a Larnivo, l' amico di Calmar, che ritornava con la funesta nuova della sua morte. T. I.

Ov'è d'Alcleta il figlio?

Torna con la sua fama?

Torna in mezzo al rimbombo

Degli echeggianti scudi?

Ma che veggo? (c)

Ti confondi,

Non rispondi,

Fosco stai?

Ah più figlio non ho:

Non dir come spirò — che intesi assai.

CARILO

Perchè (d) verso il deserto
Guardi mesta inquieta,
O madre di Calmar, canuta Alcleta?
Si Carilo cantò; sopra il suo scudo
L'Eroe si stava ad ascoltarlo intanto.
Posaronsi i cantor sulle lor arpe,
E scese il sonno dolcemente intorno.
Desto era sol di Semo il figlio, e fisa
Nella guerra avea l'alma: omai la fiamma
Gia decadendo dell'accese querce.

<sup>(</sup>c) Tutto questo luogo nel testo sta così: tu sei fosco e taciturno! Calmar già non è più. Guerriero, non dir com'ei cadde, perch' io non posso udir della sua ferita.

<sup>(</sup>d) Carilo ripiglia il primo sentimento. Gl'intercalari, e le ripetizioni sul fine dei canti sono molto in uso nelle poesie celtiche.

Debole intorno rosseggiante luce Spargesi, roca voce odesi: l'ombra Vien di Calmarre: ella al notturno raggio Lentamente passeggia; oscura al fianco Soffia la sua ferita, erra scomposta La chioma, in volto ha tetra gioja, e sembra Che Cucullino alla sua grotta inviti.

O della notte nebulosa figlio, Disse il duce d' Erina, e perchè fitti Tieni tu in me quei tenebrosi sguardi, Ombra del fier Calmar? figlio di Mata, Vorrestù spaventarmi, ond' io men fugga Dalla battaglia? la tua destra in guerra Fiacca non fu, nè'l tuo parlar di pace. (e) Quanto da quel di pria, duce di Lara, Torni diverso a me, se forse adesso Mi consigli a fuggir! Ma no, Calmarre, Fuga mai non conobbi, e non mai l'ombre Mi spaventaro: (f) esse san poco, e fiacche Son le lor destre, ed han nel vento albergo. Nei perigli il mio cor cresce, e s'allegra Nel fragor dell' acciar . Parti, e t'ascondi-Dentro la grotta tua: no, di Calmarre

<sup>(</sup>e) Vedi la parlata di Calmar nel 1. canto del poema di Fingal.

<sup>(</sup>f) Vedi la risposta di Cucullino a Conal intorno l'ombra di Crugal nel canto 5.

Tu non sei l'ombra; ei si pascea di pugne, Ed era il braccio suo tuono del cielo.

Nel suo nembo ei partì lieto, che intese Della sua lode il suon. Dall'oriente Bigio raggio spuntò: picchiasi tosto Lo scudo di Cabarre. A quel rimbombo Tutti i guerrieri della verde Ullina S'uniro, e alzossi un romorio confuso, Come muggito d'ingrossati fiumi. S'ode sul Lego il bellicoso corno, Torlasto appare. A che ne vien' con tutti. Cucullino, i tuoi mille ad incontrarmi? Disse il duce del Lego. Io ben conosco Del tuo braccio il vigor; vivace fiamma È l'alma tua. Che non scendiamo adunque A pugnar soli, e non lasciam che intanto Stian mirando le schiere i nostri fatti? Stiano a mirarci nella nostra possa, Simili a rimugghianti onde rotantisi A scoglio intorno: al periglioso aspetto Fugge il nocchier pien di spavento, e stassi L'aspro conflitto a risguardar da lungi.

Ah, Cucullin soggiunse, a par del Sole Tu mi brilli nel cor (g): forte è, Torlasto, Il braccio tuo, del mio furor ben degno. Scostatevi, o guerrier, fatevi al fianco (g) L'originale: tu sorgi simile al Sole sulla mia anima. Dell' oscuro Slimora; e 'l vostro duce State a mirar nel memorabil giorno Della sua fama. Odi cantor, se pure Oggi cader dee Cucullino, al prode Conàl tu di', ch' io mi lagnai coi venti Che di Togorma imperversàr su i ffutti. Mai dalla pugna ei non mancò, qualora La mia fama il chiedea. Fa'che il suo brando (h) Come raggio del cielo il buon Cormano Circondi in guerra, e in minacciosi giorni Suoni in Temora il suo fedel consiglio (3).

Mosse l' Eroe nel rimbombar dell'armi, Come di Loda il formidato atroce Spirto (i), che nell'orribile fracasso (k)

<sup>(</sup>h) L'originale ha: fa' che questa spada sia innanzi a Cormac: con che sembra parlar della sua. Ma s'egli pensava di morire, come potea supporre che la sua spada non restasso in mano del nemico? Parmi adunque più ragionevole che ciò si riferisca alla spada di Connal. Cucullino vuol che Cormano sia raccomandato a Connal, acciò l'aiti col consiglio nei pericoli, e coll'arme nei cimenti.

<sup>(</sup>i) Per lo spirito di Loda s'intende Odino, ch'è la gran divinità delle nazioni settentrionali. Se ne parlerà più a lungo nel poema intitolato Carritura.

<sup>(</sup>k) Il seguente ritratto può paragonarsi a quello di Tifone presso Eschilo nel Prometeo, che da gran tempo fu da ine tradotto così:

Della terra il figliuol, delle spelonche Cilicie abitator, mostro di guerra,

Di ben mille tempeste esce, e dagli occhi Slancia battaglia. Ei siede alto sul nembo Là sopra i mari di Loclin; sul brando Pose la nera destra, e a gara i venti Van sollevando l'avvampante chioma. Non men di lui terribile a vedersi, Nel memorabil dì della sua fama, . " Cucullin s'avanzò . Cadde Torlasto . Per la sua man, pianser del Lego i duci. Corrono frettolosi essi, ed intorno A Cucullin si stringono affollati, Quai nubi, del deserto. A mille a mille Volar, vibrar, scender vedresti, alzarsi Dardi, spade, aste, armati, arme, ed a fronte Cingerlo e a tergo ad un sol tempo: ei stette Quale in turbato mar scoglio; d'intorno Cadono, egli nel sangue alto passeggia. Ne rimbomba Slimora: in suo soccorso Corron d'Ullina i figli, e lungo il Lego La pugna errò; vinse d'Erina il duce. Egli tornò della sua fama in mezzo,

> Il cento-teste soggiogato a forza Furibondo Tifon, che contro i Numi Stette sol tutti, 'dall' orrende bocche Morte shuffando, e gli ardenti occhi un lume Spaventoso a mirar folgoreggiavano, Quasi per disertar di Giove il trono.

Ma pallido tornò; tenebrosa era Gioja nel volto suo; gli occhi in silenzio Gira; pendegli il brando; ad ogni passo Tremagli l'asta in man (1). Carilo, e disse Languidamente, già manca la forza Di Cucullino, i miei giorni recisi Già son cogli anni che passaro; il Sole Più a me non sorgerà; gli amici in traccia N'andran, nè troverammi; il buon Cormano Dirà piangendo, ov'è di Tura il duce? Ma grandeggia il mio nome, e la mia fama Sta nel canto dei vati. I giovinetti Diranno a sè medesmi: oh moriss'io Oual morì Cucullin Lcome una veste Lo coprì la sua gloria; e del suo nome La luce abbaglia. Carilo, dal fianco Traggimi il dardo; sotto a quella quercia Adatta Cucullin, ponivi accanto Lo scudo di Cabarre, ond'io sia visto (m)

(1) Egli fu ferito mortalmente da una freccia scagliata a caso da un guerriero oscuro ed ignoto. Vedi v. 401.

<sup>(</sup>m) Cucullino è il più famoso campione delle tradizioni, o dei poemi irlandesi: ed innumerabili sono le favole intorno la sua forza, ed il suo valore. Egli avea fatta una spedizione contro i Fir-bolg, o sia i Belgi della Brettagna, la quale fu da Ossian creduta degna d'esser il soggetto d'un poema epico. Questo poema, che s'è perduto, non ha molto, era intitolato Tora-na-tana cioè la disputa intorno le possessioni, perchè

Giacer fra l'arme de'miei padri. E cadi, Figlio di Semo? alto sospir traendo, Carilo disse, e incominciò dolente:

Di Tura in su le squallide

Mura siede silenzio,

E Dunscaglia ricoprono

Tenebre di dolor.

In giovinezza florida,

Resta soletta e vedova

La vaga sposa amabile,

Ed orbo resta e misero

Il figlio del tuo amor (n).

Verrà coi vezzi teneri,

Vedrà la madre in lagrime;

E la cagione incognita

Del pianto chiederà.

Alzerà gli occhi il semplice;

E nella sala pendere

la guerra aveva avuta origine dai Belgi britannici, che abitavano nell'Irlanda, desiderosi d'estendere i confini del lor territorio. Rimangono di questo poema soltanto alcuni frammenti, che sono animati dal vero spirito di Ossian. T. I.

(n) Il nome di questo fanciullo era Conloch. Cresciuto in età si rese famosissimo in Irlanda per le sue prodezze. Egli era si destro nel lanciar dardi, che anche a' tempi nostri volendosi indicare un perfetto lanciatore, suol dirsi per proverbio nel nord della Scozia: egli è infallibile come il braccio di Conloch. T. 1.

Il brando formidabile Del padre suo vedrà. Vede il brando del padre: Ouel brando e di chi è? piange la madre. Chi viene a noi (o), Come cerva ne vien seguita in caccia? Vanno in traccia Errando dell'amico i sguardi suoi. O Conallo, o Conal, che ti trattenne, Quando cadde l' Eroe nel gran cimento? Fremeanti i flutti di Togorma intorno? O pur del mezzogiorno Dentro le vele tue soffiava il vento? Cadder, Conallo, i forti; Caddero, e non ci fosti: alcun nol dica Mi Morven là nella selvosa terra (p); Alcun nol dica in Selma: Sospirerà Fingallo, E del deserto piangeranno i figli. Presso l'onde del Lego alzano i duci La tomba dell'Eroe: giace in disparte

(o) Carilo s'immagina di veder Connal che sopraggiunga, e si rivolge ad esso.

Il fido Lua, di Cucullin compagno (q)

<sup>(</sup>p) Nolite annunciare in Geth, neque annuncietis in compitis Ascalonis, ne forte laetentur filiae Philistiim.
L. 2. Re c. 1. v. 20.

<sup>(</sup>q) Costumavasi anticamente non solo appresso gli Scor-

Nella caccia dei cervi; alzasi il lutto.

Grande in battaglia (r)

Sir di Duncaglia,

O benedetta

Anima gloriosa, anima eletta.

Qual torrente che d'alto precipita

Fragorosissimo, irreparabile,

Indomabile,

Era la tua possanza, alto guerrier.

Fu veloce com' ala dell' aquila

Rapidissima, infaticabile;

Formidabile

Del tuo brando il sanguigno atro sentier.

All'acciar forte

L'orme di morte

Dietro correano, ov'ei volgeasi irato.

O benedetta

L'anima eletta

Del gran figlio di Semo, al carro nato.

Tu non cadesti esangue

Per man d'eroe famoso,

zesi, ma anche appresso molte altre nazioni nei loro secoli d'eroismo, di seppellir insieme col padrone anche il suo cane favorito. T. I.

(r) Questo è il lamento dei cantori sopra la tomba di Cucullino. Ogni stanza termina con qualche notabile titolo dell' eroc: il che sempre si osservava nell'elegio funebri. Il metro è lirico, e anticamente cantavasi al suono dell'arpa. T. L. E non tinse il tuo sangue L'asta del valoroso. Acuta freccia, Come da nuvola Morte ascosa volò. Nè di ciò avvidesi La destra ignobile, Che 'l dardo rio seoccò.

Dardo fatal, che i nostri vanti atterra,
 Pace sia teco
 Dentro il tuo speco,
 Di Dunscaglia signor, nembo di guerra.
 Fugge smarrito da Temora il forte,

Meste le porte - son, mute le sale;
Giace il regale - giovinetto in duolo:
Che inerme e solo - il tuo tornar non vede;
Ei di te chiede - e ti richiama invano.
Piangi, Cormano - desolato e lasso:
Il forte è basso - tua difesa e schermo;
Tu resti infermo. - Ecco i nemici stanno
Pronti in tuo danno - ahi non è più'l tuo duce.
È la tua luce - a tramontar vicina.

Dolce riposo Godi, o famoso, Chiaro Sol degli eroi, scudo d'Erina, Ita è la speme tua, sposa fedele, \* Oimè che dei tu far? Più non potrai veder l'amate vele Nella spuma del mar (s).

Alla spiaggia non più, solo al deserto Volti i tuoi passi or son.

Non è l'orecchio tuo teso ed aperto De' suoi nocchieri al suon.

Scapigliata

Desolata

Giace nella sua sala, e vede l'armi
Di lui che più non è. Bragela misera!
Pregno di lagrime
Hai l'occhio, e languide
Le membra, e pallida
La faccia e tenebrosa.

O benedetta

Anima eletta,

Dolce pace ti sia, dolce riposa.

<sup>(</sup>s) Cioè, farti illusione, prendendo la spuma lontana del mare per le vele del tuo sposo. V. Fing. c. 1. v. 622.

## DARTULA

#### ARGOMENTO

Usnoth, signore di Etha nella Scozia, ebbe tre figli, Nathos, Althos, e Ardan, da Slisama figlia di Semo, e sorella di Cucullino. Questi tre fratelli, essendo ancor giovinetti, furono dal padre fatti passare in Irlanda, affine che apprendessero l'uso dell'arme sotto la disciplina di Cucullino lor zio, che amministia-, · va gli affari del regno. Erano appena approdati in Ulster, quando giunse loro la trista nuova della morte di Cucullino. Nathos benchè assai giovine, sottentrò al comando dell'armata del zio, e s'oppose ai progressi dell'usurpatore Caibar, che dopo la morte di Torlath, era solo alla testa del partito ribelle. Mentre Nathos batteva i capitani di Cairbar, costui ebbe mezzo di privar di vita segretamente il giovine re. Nathos contuttociò andò alla volta di Cairbar per assalirlo; ma questi, non trovandosi abbastanza forte di gente, si diede alla fuga.

In questa occasione venne fatto a Nathos di veder Dartula, figlia di Cola signor di Selama, ch'era stato ucciso in battaglia da Cairbar insieme con suo figlio Truthil. Cairbar invaghitosi di Dartula, la riteneva violentemente in suo potere. Essendo però allora costui

lontano, Dartula e Nathos si accesero vicendevolmente; e la donzella, dal tiranno passò all' amante. Ma in questo spazio essendosi Cairbar rinforzato notabilmente, parte col terrore, parte colle promesse fece sì che l'armata di Nathos, abbandonato il suo capitano, si dichiarò per l'usurpatore; e Nathos fu costretto a ritornarsene in Ulster co' suoi fratelli, per poi ripassare in Iscozia.

Dartula s'imbarcò per fuggirsene insieme coll' amante: ma insorta una tempesta, mentra erano in alto mare, furono sfortunatamente respinti a quella parte della costa di Ulster, ove appunto aceampava l'armata di Cairbar. Nathos veggendo di non aver altro scampo, sfidò Cairbar a singolar battaglia; ma colui non accettò l'invito, e l'assalì con tutte le sue forze. I tre fratelli, dopo essersi difesi per qualcho tempo con estremo valore, furono finalmente sopraffatti dal numero, e uccisi; e l'infelico Dartula morì anch'essa sul corpo di Nathos.

Ossian apre il poema nella notte precedente alla morte dei tre fratelli; e le cose innanzi accadute vi s'introducono per episodio.

La scena dell'azione è quasi la stessa, che quella del poema di Fingal, poichè si fa spesso menzione della pianura di Lena, e del castello di Tura.

### DARTULA

Figlia del ciel, sei bella; (a) è di tua faccia Dolce il silenzio; amabile ti mostri, E in oriente i tuoi cerulei passi
Seguon le stelle; al tuo cospetto, o Luna, Si rallegran le nubi, e'l seno oscuro Riveston liete di leggiadra luce.
Chi ti pareggia, o della notte figlia, Lassù nel cielo? in faccia tua le stelle Hanno di sè vergogna, e ad altra parte Volgono i glauchi scintillanti sguardi, Ma dimmi, o bella luce, ove t'ascondi (b) Lasciando il corso tuo, quando svanisce La tua candida faccia? Hai tu, com'io, L'ampie tue sale? o ad abitar ten vai

(a) Parla alla Luna.

Ossian T. II.

<sup>(</sup>b) Benchè l'attribuir senso agli oggetti materiali, e il rivolgersi affettuosamente ad essi sia una qualità essenziale al linguaggio poetico: pure il presente colloquio di Ossian è cost vivo ed energico, che sembra realmente ch'egli preudesse la luna per un corpo animato, capace dei sentimenti e degli affetti degli uomini.

Nell'ombra del dolor? Cadder dal cielo (1) Le tue sorelle? (c) o più non son coloro Che nella notte s'allegravan teco? Sì sì luce leggiadra, essi son spenti, E tu spesso per piagnerli t'ascondi. Ma verrà notte ancor, che tu, tu stessa (2) Cadrai per sempre, e lascierai nel cielo (d). Il tuo azzurro sentier; superbi allora Sorgeran gli astri, e in rimirarti avranno Gioja così, com' avean pria vergogna. Ora del tuo splendor tutta la pompa T'ammanta, o Luna. O tu nel ciel risguarda Dalle tue porte, e tu la nube, o vento, Spezza, onde possa la notturna figlia Mirar d'intorno, e le scoscese rupi Splendanle incontro, e l'ocean rivolga Nella sua luce i nereggianti flutti.

Nato è sul mare, e seco Alto, quel raggio Di giovinezza; a' suoi fratelli accanto Siedesi Ardan. Movon d'Usnorre i figli

<sup>(</sup>c) Sembra impossibile al cuore di Ossian, che tutta la natura non debba risentire i dolci affetti di tenerezza domestica. e d'amicizia, che aveano forza sopra di lui.

<sup>(</sup>d) Le frequenti e visibili variazioni di questo pianeta doveano rendere assai naturale e credibile questa opinione. Non può però assicurarsi che questa fosse la credenza generale dei Caledonj, e non piuttosto un'opinione particolare di Ossian.

Per buja notte il corso lor, fuggendo
Di Cairba il furor. Che forma è quella (e)
Che sta lor presso? ricoprì la notte
La sua bellezza: le sospira il crine (f)
Al marin vento, in tenebrose liste
Galleggiano le vesti; ella somiglia
Al grazioso spirito del cielo (g)\*
Che move in mezzo di sua nebbia ombrosa.
E chi puote esser mai, fuorchè Dartula, (h)
Dartula tra le vergini d'Erina
La più leggiadra? Ella fuggì con Nato (3)
Dall'amor di Cairba. I venti avversi
T'ingannano, o Dartula, e alle tue vele

(e) L' originale: cos' è quel fosco?

(f) Questa metafora o catacresi celtica può sembrar alquanto strana alle orecchie italiane. Io però non ho creduto necessario di cambiarla. Un antro ulula, il mar sorride, la terra geme, un albero lagrima: in tutto ciò non si guarda che alla rassomiglianza fisica degli effetti, senza pensar alle cause. Perchè non poteva sembrar ai Celti che uscisse un sospiro da una folta e lunga massa di capelli, agitata alternamente da un leggerissimo soffio di vento? Io però non intendo di giustificare quest'espressione. Ma la locuzione in tutte le lingue ha molte bizzarrie contradittorie; e i retori sarchboro ben imbarazzati a renderne una ragione adeguata.

(g) Sembra indicare uno spirito determinato: è vano

l' indovinare qual ei si fosse.

(h) Ell'era fra gl'Irlandesi la più famosa bellezza dell'antichità. Amabile come Dartula è un proverbio, che dura tuttavia tra i Caledonj. T. I. Niegan Eta (i) selvosa. O Nato, queste Le tue rupi non son, non è il muggito Questo dell'onde tue: stannoti appresso Del nemico le sale, e a te d'incontro Le torri di Cairba ergon la fronte. Sul mare Ullina il verde capo estende, E la baja di Tura accoglie il legno. Vento del mezzogiorno, vento infido, Ov'eri tu? Chi ti trattenne allora, Quando dell'amor mio furo ingannati I cari figli? (k) a sollazzarti forse Stavi nel prato? Oh! pur soffiato avessi Nelle vele di Nato, infin che d'Eta Gli sorgessero a fronte i dolci colli; Finchè sorgesser tra le nubi i colli Paterni, e s'allegrassino alla vista Del suo signor! Lungi gran tempo, o Nato, Fosti, e passò della tornata il giorno.

Ma ben ti vide (l) dei stranier la terra, Nato amabile; amabile tu fosti Agli occhi di Dartula; era il tuo volto

 <sup>(</sup>i) Etha è probabilmente quella parte della contea di Argyle, vicina a Loch-Etha, ch'è un braccio di mare in Lorn. T. I.

<sup>(</sup>k) I miei diletti.

<sup>(1)</sup> Ossian passa ora col solito ordine retrogrado a toccar una parte della storia cho precede la scena presente.

(30

Bello qual pura mattutina luce; Piuma di corvo il crin; gentile, e grande Era 'l tuo spirto, e dolce come l'ora Del Sol cadente; di tue voci il suono Parea susurro di tremanti canne. O pur di Lora il mormorio: ma quando Sorgea nera battaglia, era in tempesta Mar che mugge; terribile il rimbombo Era dell'armi tue; del corso al suono Svaniva l'oste: allor fu che ti vide La prima volta la gentil Dartula Là dall'eccelse sue muscose torri, Dalle torri di Selama, (m) ove albergo Ebbero i padri suoi. Bello, o straniero, (n) Ella disse, sei tu (che alla tua vista Tutto si scosse il suo tremante spirto) Bello sei tu nelle battaglie, amico Dell'estinto Corman: ma dove corri Impetuoso? ove il valor ti porta, O giovinetto dal vivace sguardo?

(n) Questo è un soliloquio di Dartula, benche sia dirette a Nathos come fosse presente.

<sup>(</sup>m) Selama, bello a vedersi, oppur luogo che ha piacevole e vasto prospetto. In quei tempi i signori fabbricavano le loro case sopra luoghi eminenti, per dominar con la vista le adiacenti campagne, e per prevenir le sorprese: e perciò molte di queste case chiamavansi selama. La famosa Selma di Fingal deriva dalla stessa radice. T. I.

Poche son le tue mani alla battaglia Contro il fero Cairba: oh potess' io Dal suo odioso amore esser disciolta, Per allegrarmi alla gentil presenza Del mio bel Nato! Oh fortunate, o care Colline d'Eta! Esse vedranno a caccia I suoi vestigi; esse vedran sovente Il suo candido seno, allor che l'aure Solleverangli la corvina chioma.

Così parlasti tu, gentil Dartula,
Dalle torri di Selama, ma ora
Ti circonda la notte: i venti ingrati
Le tue vele ingannarono, ingannaro,
Bella Dartula, le tue vele i venti.
Fremon alto sul mar: cessa per poco
Aura del nord, lasciami udir la voce
Dell'amabile; (o) amabile, o Dartula,
La voce tua tra'il susurrar de'venti:

Queste le rupi del mio Nato, è questo (p)

Delle sue rupi il mormorante rivo?

Vien quel raggio di luce dalla sala

D' Usnor (q) notturna? Alta è la nebbia e densa.

<sup>(</sup>o) È spesso usanza di Ossian, quando introduce a parlar alcuno de' suoi attori che lo interessano al vivo, di esprimersi in modo come se gli sentisse a parlar attualmente.

<sup>(</sup>p) Qui comiucia propriamente il poema.

<sup>(</sup>q) Usnoth, padre di Nathos.

Debole il raggio, ma che val? la luce Dell' alma di Dartula è'l prence d' Eta. Figlio del prode Usnorre, onde quel rotto Sospir sul labbro? già non siamo, o caro, Nelle terre straniere. O mia Dartula. Non le rupi di Nato, e non è questo, Ei ripigliò, de' suoi ruscelli il suono; Non vien quel raggio di notturna luce Dalle sale d'Usnor. Lungi ma lungi, Esse ci stan: siamo in nemica terra, Siam nella terra di Cairba: i venti Ci tradiro, o Dartula; Ullina al cielo Qui solleva i suoi colli. Alto, tu vanne Là verso il nord, e tu lungo la spiaggia Movi, Ardano, i tuoi passi; onde il nemico Non ci colga di furto, e a noi svanisca D'Eta la speme. (r) Io me n'andrò soletto A quella torre, per scoprir chi stia Presso duel raggio. Su la spiaggia intanto Riposati, mio ben', riposa in pace, Caro raggio d'amor; te del tuo Nato, Come lampo del ciel, circonda il braccio.

Partissi, e sulla spiaggia ella s'assisse Soletta, e mesta; udia 'l fragor dell'onda: Le turgidette lagrime sospese. Stanle sugli occhi: ella guardava intorno

(r) La speme di riveder Eta.

Se il suo Nato scopria; tende l'orecchio Al calpestio de' piedi, e de' suoi piedi Non ode il calpestio. Dove se' ito, Figlio dell'amor mio? fragor di vento Mi cinge, e sferza; è nebulosa e nera La notte, e tu non vieni? O prence d'Eta, Che ti trattiene? hatti il nemico forse Scontrato, e s'inalzò notturna zuffa?

Nato tornò, ma tenebroso ha'l volto, Che veduto egli avea l'estinto amico. Di Tura al muro passeggiava intorno L'ombra di Cucullin: n'era il sospiro Spesso, affannoso, e spaventosa ancora Degli occhi suoi la mezzo-spenta fiamma. Di nebbia una colonna avea per asta; (4) Intenebrate trasparian le stelle Per la buja sua forma, e la sua voce Parea vento in caverna. Ei raccontogli La storia del dolor: trista era l'alma Di Nato, come suole in dì di nebbia Starsi con fosca acquosa faccia il Sole.

O diletto amor mio, perchè sì mesto?

Disse di Cola la vezzosa figlia.

Tu sei la luce di Dartula: è tutta

La gioja del mio cor negli occhi tuoi.

Lassa! qual altro amico ora m'avanza,

Fuorchè 'l mio Nato? è nella tomba il padre;

Stassi il silenzio in Selama; tristezza Copre i ruscelli del terren natio. Nella d' Ullina sanguinosa pugna (5) Furo uccisi i possenti, i fidi amici Cadder pugnando con Cormano uccisi.

Scendea la notte: i miei ruscelli azzurri (t)
S'ascondeano a' miei sguardi; il vento a scosse
Uscia fischiando dalle ombrose cime
Dei boschetti di Selama: io sedea
Sotto una pianta, sulle antiche mura
De' padri miei, quando al mio spirto innanzi
Passò Trutillo, (v) il mio dolce fratello;
Trutillo, che lontano era in battaglia
Contro il fero Cairba; ed in quel punto
Sen venne Cola dalla bianca chioma
Sulla lancia appoggiato; a terra chino
Avea l'oscuro volto, angoscia alberga
Nell'alma sua, stagli la spada a lato,
In capo ha l'elmo de'suoi padri: avvampa
Nel suo petto battaglia; (x) ei tenta indarno

<sup>(</sup>s) Sembra da questo luogo che sia accaduto un fatto d'arme fra le truppe di Cola, comandate da Truthil, e tra quelle di Caibar, nelle vicinanze di Temora, e che in quella sonfusione sia stato ucciso il real fanciullo.

<sup>(</sup>t) Dartula entra nel racconto delle sue avventure, cominciando dall'accennata battaglia.

<sup>(</sup>v) Cioè l'ombra di Truthil.

<sup>(</sup>x) L' originale: battaglia cresce e ingrossa nel di lui petto.

Di celar le sue lagrime, Dartula, Sospirando diss'ei, della mia stirpe Tu l'ultima già sei, Trutillo è spento, Non è più il re di Selama: (y) Cairba Vien co' suoi mille inver le nostre mura. Cola all' orgoglio suo farassi incontro, E vendetta farà del figlio ucciso. Ma dove troverò sicuro schermo Per la salvezza tua? son bassi, o figlia, Gli amici nostri, e tu rassembri un raggio. (z) Oimè, diss' io tutta in sospiri, il figlio Della pugna cadéo? Cessò nel campo Di sfavillare il generoso spirto Del mio Trutillo? Per la mia salvezza Non paventare, a Cola; essa riposta Stassi in quell'arco: da gran tempo appresi A ferir damme. Or di', non è costui Simile al cervo del deserto, o padre Del caduto Trutil? Brillò di gioja Il volto dell' età, sgorgò dagli occhi . Pianto affollato, e tremolàr le labbra, (a) Ben se' tu, figlia, di Trentil sorella,

<sup>(</sup>y) Ossian dà spesso il titolo di re ad ogni capitano che si fosse reso celebre pel suo valore.

<sup>(</sup>z) E perciò tu puoi eccitar la brutalità di Cairba.

<sup>(</sup>a) Segue nell' originale: la grigia sua barba fischiò al vento.

Disse, e nel foco del suo spirto avvampi. Prendi, Dartula, quel ferrato scudo, Prendi quell'asta, e quel lucido elmetto; Spoglie son queste d'un guerrier di prima Gioventù figlio; (b) colla luce insieme Andremo ad affrontar l'empio Cairba. Ma statti o figlia mia, statti vicina Di Cela al braccio, e ti ricovra all'ombra Dello scudo paterno: il padre tuo Potea un tempo difenderti, ma ora L'età nella sua man tremula stassi. Mancò la forza del suo braccio, e l'alma Oscuritade di dolor gl'ingombra.

Passò la notte tenebrosa, e sorse
La luce del mattin: mossessi innanzi
L' eroe canuto; s' adunaro intorno
Tutti i duci di Selama; ma pochi
Stavan sul piano; e avean canuto il crine:
Caduti con Trutillo eran pugnando
Di giovinezza i valorosi figli.

O de' verdi anni miei compagni antichi, Cola parlò, non così voi nell'arme Già mi vedeste, e tal non era in campo Quando il possente Confadan cadéo. Ci soverchia il dolor; vecchiezza oscura

<sup>(</sup>b) L' armatura d'un guerriero provetto non sarebbe stata adattata ad una donzella . T. I.

Venne qual nebbia dal deserto: è roso Il mio scudo dagli anni, ed il mio brando Sta da gran tempo alle pareti appeso. A me stesso dicea: fia la sua sera Placida, e in calma, e'l tuo partir fia come Luce che scema a poco a poco, e manca. Ma tornò la tempesta: io già mi piego Come una quercia annosa, i rami miei In Selama cadèro, e tremo in mezzo Del mio soggiorno. Ove se'tu, Trutillo, Co' tuoi caduti eroi? tu non rispondi; Tristo è 'l cor di tuo padre. Ah cessi omai, Cessi 'l dolor: che fia? Cairba o Cola Dee bentosto cader; rinascer sento La gagliardia del braccio, e impaziente Palpita il cor della battaglia al suono. Trasse l' Eroe la lampeggiante spada, E seco i suoi: s'avanzano sul piano; Nuotan nel vento le canute chiome. Sedea di Lona (c) sulla muta piaggia Festeggiando Cairba: a sè venirne Vide gli eroi; chiama i suoi duci. A Nato

<sup>(</sup>c) Lona, pianura paludosa. Costumavasi in que' tempi di banchettar solennemente dopo una vittoria. Caibar avea dato un convito alla sua armata dopo aver disfatto il partito di Cormac, quando Cola e i suoi vecchi guerrieri vennero per dargli battaglia. T. I.

Perchè narrar degg'io, come s'alzasse L'aspra battaglia? io ti mirai fra mille (d) Simile al raggio del celeste foco, (Bella e terribil vista; il popol cade Nel vermiglio suo corso). Imbelle e vana Non fu l'asta di Cola, ella ferio, Membrando ancor le giovanili imprese. Venne un dardo fischiante, e al vecchio eroe Il petto trapassò; boccone ei cadde Sul suo scudo echeggiante; orrido tremito Scossemi l'alma: sopra lui lo scudo Stesi, e fu visto il mio ricolmo seno. Venne Cairba con la lancia, e vide La donzella di Selama: si sparse Gioja sul truce aspetto, egli depose La sollevata spada: alzò la tomba Di Cola ucciso, e me fuor di me stessa A Selama condusse. A me rivolse Voci d'amor; ma di tristezza ingombro Era'l mio spirto; de' miei padri i scudi Io riconobbi, e di Trutillo il brando: Vidi l'arme dei morti, e sulle guance Stavami'l pianto. Allor giungesti, o Nato, Giungesti e fuggì via Cairba oscuro,

<sup>(</sup>d) Non già nella battaglia, in cui restò ucciso Cola, ma in un'altra susseguente. A chi, dic'ella farò io la descrizione d'una battaglia? a un guerriero come sei tu?

Com' ombra fugge al mattutino raggio.

Eran lontane le sue squadre, e fiacco

Fu il braccio suo contro il tuo forte acciaro.

O diletto amor mio (a) perchà si mesto?

O diletto amor mio, (e) perchè si mesto? Disse di Cola la vezzosa figlia.

Fin da'primi anni miei, l'Eroe soggiunse, Incontrai la battaglia: il braccio mio Potea la lancia sollevare appena, Quando sorse il periglio; il cor di gioja Rideami della pugna al fero aspetto, Come ristretta verdeggiante valle, Se coi vividi raggi il Sol l'investe, Anzi che in mezzo a'nembi il capo asconda. L'alma rideami fra' perigli, pria Ch'io vedessi di Selama la bella. Pria ch'io vedesse te, dolce Dartula, Simile a stella, che di notte splende Sul colle: incontro a lei lenta s'avanza Nube, e minaccia la vezzosa luce. Siam nella terra del nemico; i venti Ci tradiro, mia cara: or non c'è presso Forza d'amici, e non le rupi d'Eta. Figlia del nobil Cola, ove poss'io

<sup>(</sup>e) È costume di Ossian di ripetere al fine degli episodi la sentenza con la quale incominciano; il che riccoduce lo spirito dei lettori al soggetto principale. T. I.

79

La tua pace (f) troyar? forti di Nato Sono i fratelli, e lampeggiaro in campo I brandi lor; ma che mai sono i figli Del prode Usnòr contro d'un'oste intera? Portate avesse le tue vele il vento. Re degli uomini, Oscar! (g) Tu promettesti Pur di venirne insieme alla battaglia Del caduto Corman: forte sarebbe Allor la destra mia qual fiammeggiante Braccio di morte: tremeria Cairba Nelle sue sale, e resteria la pace Coll'amabil Dartula. Alma, coraggio; Perchè cadi', alma mia? d'Usnorre i figli Vincer ben ponno. E vinceranno, o Nato, Disse la bella sfavillando in volto, Mel dice il cor: no non vedrà Dartula Giammai le sale di Cairba oscuro. Sa, quell'arme recatemi, ch'io veggo Nella nave colà splender a quella Passeggera meteora; entrar vogl'io Nella battaglia. Ombra del nobil Cola. Sei tu ch'io veggio in quella nube? E teco

(f.) La tua salvezza.

<sup>(</sup>g) Oscar aveva da molto tempo deliberato d'andarsene in Irlanda contro Caibar, che aveva fatto assassinare il suo amico Carhol, nobile irlandese, attaccato al partito di Cormac. T. 1.

Quell'oscuro chi è? lo riconosco, Egli è Trutillo: ed io vedrò le sale Di colui, che 'l fratel m'uccise e 'l padre? Spirti dell'amor mio, (h) no non vedrolle.

Nato di gioja arse nel volto, udendo Le voci sue: figlia di Cola, ei disse, Tu mi splendi nell'alma; or via, Cairba Vien' co' tuoi mille: il mio vigor rinasce. Canuto Usnòr, no non udrai che 'l figlio Dato siasi alla fuga. Io mi rammento Le tue parole in Eta, allor che alzarsi Le vele mie, che già stendeano il corso In verso Ullina, e la muscosa Tura. Tu vai, Nato, disse'egli, al sir dei scudi, Al prode Cucullin, che dai perigli Mai non fuggì; fa' che non sia il tuo braccio Fiacco, nè sien di fuga i pensier tuoi: Onde non dica mai di Semo il figlio: Debile è nel pugnar la stirpe d' Eta. Giunger ponno ad Usnòr le sue parole, E rattristarlo. Lagrimando, ei diemmi Questa lucida spada. Io venni intanto Alla baja di Tura : oscure e mute N' eron le mura; risguardai d' intorno Ne trovai chi novella a me recasse

<sup>(</sup>h) Ombre di coloro che furono da me singolarmente amati.

Del prode Cucullin: venni alla sala Delle sue conche: esser soleanvi appese L'arme de' padri suoi; non v'eran l'arme, E l'antico Lamòr sedea nel pianto.

Donde vien quest'acciar? disse sorgendo Mesto Lamòr; (i) di Tura ahi da gran tempo Luce d'asta non fere i foschi muri. Onde venite voi? dal mar rotante, O di Temòra dalle triste sale?

Noi venimmo dal mar, diss'io, dall'alte Torri d'Usnòr; di Slisama siam figli, Figlia di Semo generato al carro.

Deh dimmi, o figlio della muta sala, Ov'è il duce di Tura? ah perchè Nato A te lo chiede! or non vegg'io 'l tuo pianto? Dimmi, figliuol della romita Tura, Come cadde il possente? Egli non cadde, Lamòr soggiunse, come suol talora Tacita stella per l'oscura notte, Che striscia, e più non è; simile ei cadde A focoso vapor, nunzio di guerra In suol remoto, il cui vermiglio corso Morte accompagna. Triste son le rive Del Lego, e tristo il mormorio del Lara:

Ossian T. II.

<sup>(</sup>i) Questi doveva essere qualche vecchio guerriero lasciato a guardia di Tura, quando Cucullino andò contro Torlath, oppure qualche stretto congiunto di Cucullino.

Figlio d'Usnorre, il nostro Eroe là cadde.

Oh, diss'io sospirando, infra le stragi Cadde l'eroe? forte egli avea la destra, E dietro il brando suo stava la morte. Del Lego andammo sulle triste rive, La sua tomba scoprimmo; ivi i suoi duci Con esso estinti, ivi giaceano i suoi Mille cantori. Sull'Eroe piagnemmo Tre giorni, il quarto di battei lo scudo: Lieti i guerrieri a questo suon d'intorno S'adunaro, e crollàr l'aste raggianti.

Presso di noi coll'oste sua Corlasto (k)
Stava, Corlasto di Cairba amico.
Noi d'improvviso gli piombammo addosso,
Qual notturno torrente: i suoi cadéro:
E quando gli abitanti della valle
Dal lor sonno s'alzar, col loro sangue
Vider frammista del mattin la luce.

Ma noi strisciammo via rapidamente, Come liste di nebbia inver la sala Di Cormano echeggiante: alzammo i brandi Per difendere il re; ma il re d'Erina Non era più; già di Temòra vuote Eran le sale, e in giovinezza spento Giacea Cormano. Ricoprì tristezza

<sup>(</sup>k) Non apparisce chi sia questo Corlath, di cui non si fa menzione in altro luogo.

D'Ullina i figli: (1) tenebrosi e lenti Si ritiràr quai romorose nubi Dopo tempesta minacciata in darno Dietro ad un poggio. In lor dolor pensosi, Mosser d'Usnorre i figli, ed avviarsi Ver Tura ondosa: a Selama dinanzi Passammo: al rimirarci il reo Cairba Sparì fuggendo pauroso in fretta, Quasi nebbia del Lano, a cui dan caccia I venti del deserto. (m) Allor ti vidi O verginella, simile alla luce Del Sole d'Eta: amabile è quel raggio, Dissi, e sorse il sospir di mezzo al petto. Tu nella tua beltà venisti, o cara, Al tuo guerrier; (n) ma ci tradiro i venti, Bella Dartula, ed il nemico è presso. (0)

<sup>(1)</sup> Cioè, i guerrieri di Cucullino ch'erano passati sotto il comando di Nathos.

<sup>(</sup>m) La comparazione è felice. Caibar irlandese di carattere atroce e crudele è ben paragonato alla nebbia del Lano, lago pestilenziale d'Irlanda: i venti del deserto raffigurano i tre fratelli caledonj. Le terre alte di Scozia abbondavano di piaggie spaziose e deserte, e Fingal re di quel paese è spesso chiamato re del deserto.

<sup>(</sup>n) Nathos sopprime l'ultima parte della sua storia, cioè l'abbandono delle sue truppe, per cui fu costretto a salvarsi colla fuga.

<sup>(</sup>o) Colla parlata di Nato si compisce tutta la storia dei fatti anteriori al seggetto del poema. Ossian la racconta ad

Sì, dappresso è il nemico, allor soggiunse
La forza d'Alto, (p) sulla spiaggia intesi
Di lor arme il fragor, d' Erina io vidi
Ondeggiar lo stendardo in negre liste.
Distinta di Cairba udii la voce
Suonar, quai le cadenti onde del Cromla.
Egli sul mar l'oscura nave ha scorta,
Pria che il bujo scendesse; in riva al Lena
Fan guardia i duci suoi, (q) ben diecimila
Spade inalzando. E diecimila spade
Inalzin pur, con un sorriso amaro
Nato rispose; non però d'Usnorre

arte spezzatamente e intralciatamente alla foggia dei drammatici, amue di tener in moto il cuore e lo spirito. Per coglierne
pienamente il filo convien rileggerla con quest'ordine. I. v.
166 fino al 279. Questa prima parte contiene le battaglie della
famiglia di Cola contro Cairba; la morte di Truthil e di Cola
stesso; e il ratto di Dartula. II. v. 66. fino al 97. Si riferisce
l'arrivo di Nato in vista di Selama per combatter contro Cairba, e l'innamoramento di Dartula. III. v. 323. fino al 410.
ove Nato tesse la serie delle sue azioni dal punto che parti per
andar in soccorso di Cucullino fino al presente.

(p) Althos ritornava dalla costa di Lena, ove era stato

spedito da Nathos nel principio della notte.

(q) Cairbar era accampato sulla costa di Ulster per opporsi a Fingal, che meditava una spedizione nell' Irlanda, affine di ristabitir sul trono la famiglia di Cormac. Tra le due ale dell'armata di Cairbar, eravi la baja di Tura, nella quale fu spinta la nave dei figli d'Usnoth; cosicchè diventa impossibile il fuggire. T. I.

Ne tremerà la prole. O mar d'Ullina
Perchè sì furibondo, e spumeggiante
Sferzi la spiaggia co'tuoi flutti? E voi
Romoreggianti tempeste del ciclo,
Perchè fischiate in su le negre penne?
Credi tu, mar, credete voi, tempeste,
Qui Nato a forza trattener sul lido? (r)
Il suo spirto, il suo core è che trattienlo, (s)
O figlie della notte. Alto, m'arreca
L'arme del padre, arrecami la lancia
Di Semo, (t) che colà splende alle stelle.

L'arme ei portò, coprì Nato le membra Del folgorante acciar. Move l'Eroe Amabile nei passi; e nel suo sguardo Splende terribil gioja: ei di Cairba Sta la venuta riguardando; acccanto Stagli muta Dartula; è nel guerriero

(r) In senso diverso, ma col medesimo slaucio di spirito Rodomonte nell' Orlando innamorato:

> Soffia, vento, dicea, se sai soffiare; Ch'io voglio ir via stanotte a tuo dispetto: Io non son tuo vassallo, nè del mare. Che possiate tenermi qui a diletto.

(s) Cioè, il timore che Dartula non naufragasse.

<sup>(</sup>t) Semo era l'avolo di Nathos per parte di madre. La lancia qui nominata fu data ad Usnoth quando ammegliossi, costumandosi allora che il padre della sposa desse allo sposo le proprie armi. La ccrimonia usata in tali occasioni viene accennata in altri poemi. T. I.

Fitto il suo sguardo; di nasconder tenta Il nascente sospir; represse a forza Le si gonfian due lagrime negli occhi.

Alto, veggio uno speco in quella rupe, Disse d'Eta il signor; tu là Dartula Scorgi, e sia forte il braccio tuo: tu meco Vientene, Ardan, contro Cairba oscuro. Sfidiamlo alla battaglia: oh veniss'egli Armato ad incontrar d'Usnòr la prole! Se tu campi, o mio ben, non arrestarti A risguardar sopra il tuo Nato estinto. Spiega le vele inver le patrie selve, Alto, ed al Sir (v) di', che cadeo con fama Il figlio suo, che non sfuggì la pugna Il brando mio: di' che fra mille io caddi. Onde il suo lutto alto gioir contempri. (x)Tu, donzella di Selama, raduna Le verginelle nella sala d' Eta; Fa' che cantin per Nato, allor che torna L'ombroso autunno. (y) Oh se di Cona udissi Le mie lodi sonar la voce eletta, (z)

<sup>(</sup>v) Ad Usnoth loro padre.

<sup>(</sup>x) L'originale: onde sia grande la gioja del suo coradoglio.

<sup>(</sup>y) Sembra che l'autunno sosse la stagione destinata a rinnovar la memoria e gli onori sunebri dei morti.

<sup>(</sup>z) Ossian. Il poeta non ha difficoltà di far sentir la giusta estimazione ch'ei possedeva appresso la sua nazione.

Con che gioja il mio spirto ai venti misto Volerebbe a' mici colli! (5) — Ah sì, di Cona Udrassi il nome tuo sonar nei canti, Prence d' Eta selvosa; a te fia sacra, Figlio di Usnorre, d'Ossian la voce. Deh perchè là sul Lena anch' io non ero Quando sorse la pugna? Ossian sarebbe Teco vittorioso, o teco estinto.

Noi sedevamo quella notte in Selma,
Con ampie conche festeggiando; e fuori
Sulle querce era il vento. Urlò lo spirto
Della montagna; (a) il vento entro la sala
Susurrando sen venne, e leve leve
Dell'arpa mia toccò le corde; uscinne
Suon tristo e basso, qual canto di tomba.
Primo l'udì Fingàl; sorse affannoso,
E sospirando disse: oimè! per certo
Cadde qualcuno de' miei duci; io sento
Sull'arpa di mio figlio il suon di morte.
Ossian, deh tocca le sonanti corde,
Fa'che s'alzi il dolore; (b) onde sui venti
Volino i spirti lor giojosamente

<sup>(</sup>a) Lo spirito della montagna: può prendersi in questo luogo per quel profondo e malinconico suono, che precede una tempesta, suono ben noto a quelli che abitavano in un paese montuoso. T. I.

<sup>(</sup>b) Capta una canzone funebre.

A' miei colli selvosi. Io toccai l'arpa, E suono uscinne doloroso e basso.

Ombre, ombre pallide de' padri nostri, Su dalle nubi tosto piegatevi; Là negli aerei azzurri chiostri.

Lasciate l'orrida vermiglia luce, (c) Ed accogliete cortesi e placide Compagno ed ospite l'estinto duce.

Il duce nobile, che cadde in guerra, Sia che dal mare rotante inalzisi, Sia ch'egli inalzisi da strania terra.

Nube sceglietegli fra le tempeste, Che la sua lancia formi, e di nebbia Sottile orditegli cerulea veste:

Presso ponetegli fosco-vermiglia E mezzo-spenta lunga meteora, Che'l suo terribile brando somiglia.

Fate che amabile ne sia l'aspetto, Onde gli amici pensosi è taciti In rimirandolo n'abbian diletto.

Ombre, ombre pallide de' padri nostri Su dalle nubi tosto piegatevi Là negli aerei azzurri chiostri.

Tal era in Selma il canto mio sull'arpa Lieve-tremante: ma d'Ullina intanto Su la spiaggia era Nato, intorno cinto

(c) L'originale: deponete il terrore del vostro corso.

Da tenebrosa notte; udia la voce Del suo nemico, in fra'l mugghiar dell'onde; Udiala, e riposavasi sull'asta Pensoso e muto: uscì 'l mattin raggiante, E schierati apparir d' Erina i figli. Simili a grigie ed arborose rupi Sulla costa si spargono: nel mezzo Stava Cairba, e del nemico a vista Sorrise orribilmente. Incontro ad esso-Nato s'avanza furibondo, e pieno Del suo vigor: nè già potéo Dartula Restarsi addietro; col guerriero sen venne, E l'asta sollevò. Chi vien nell'armi, Bella spirando giovenil baldanza? Chi vien, chi vien, se non d'Usnorre i figli, Alto, ed Ardano dall'oscura chioma? Sir di Temora, disse Nato, or vieni, Vien' sulla spiaggia a battagliar con meco Per la donzella: non ha Nato adesso Seco i suoi duci, che colà dispersi Stanno sul mare: a che guidi i tuoi mille Contro di lui? tu gli fuggisti innanzi, (d) Quando gli amici suoi stavangli intorno.

Garzon dal cor d'orgoglio, e che pretendi? Scenderà a pugnar teco il re d'Erina?

<sup>(</sup>d) Allude alla fuga di Cairbar da Selama accennata di sopra.

Non sono infra i famosi i padri tuoi, (e) Nè fra i re de' mortali: ove son l'arme Dei duci estinti alle tue sale appese? (f) Ove gli scudi de' passati tempi? Chiaro in Temora è di Cairba il nome; Nè cogli oscuri ei combatte giammai.

A cotai voci escon dagli occhi a Nato
Lagrime d'ira: inferocito il guardo
Volge ai fratelli suoi; tre lancie a un punto
Volano, e stesi al suol cadon tre duci.
Orribilmente fiammeggiò la luce
Dei loro brandi; diradate e sciolte
Cedon d'Erina le ristrette file,
Come striscia talor di negre nubi
Incontro al soffio di nemboso vento.

Ma Cairba dispon l'armate schiere, E mille archi fur tesi, e mille frecce Ratto volàr; cadon d'Usnorre i figli, Come tre giovinette e rigogliose Querce, che stavan sole in erma rupe. Le amabil piante a contemplar s'arresta

(f) Nathos era assai giovine, onde non potea vantar molti di questi trofei.

<sup>(</sup>e) Usnoth padre di Nathos era un regolo de'Caledonj dipendente da Fingal. Ciò bastava all'orgoglio di Cairbar perchè non lo credesse degno di lui, essendo egli d'una famiglia che contrastò sempre il trono ai re d'Irlanda.

Il peregrino, e in lor mirar sì sole, N'ha meraviglia; ma la notte il nembo Vien dal deserto, e furibondo abbassa Le verdi cime: il di vegnente ei torna, Vede le querce al suol, la vetta è rasa. . Stava Dartula nel dolor suo muta. E gli vide a cader: lagrima alcuna Sugli occhi non appar; ma pieno ha'l guardo D'alta e nuova tristezza: al vento sparsi Volano i crini: le tingea la guancia Pallor di morte; esce una voce a mezzo, Ma l'interrompon le tremanti labbra. Venne Cairba oscuro, e dov'è, disse, L'amante tuo? dov' è il tuo prence d' Eta Al carro nato? (g) hai tu vedute ancora D'Usnor le sale, e di Fingallo i colli? Mugghiato avrìa la mia battaglia in Morven, Se non scontravan le tue vele i venti: Fora abbattuto dal mio brando irato Fingallo istesso, e saria lutto in Selma. Dal braccio di Dartula abbandonato Cadde lo scudo; il suo bel petto apparve Candido, ma di sangue apparve tinto, Perchè fitto nel sen le s'era un dardo. Come lista di neve in sul suo Nato Ella cadéo: sopra l'amató volto

<sup>(2)</sup> Ciò è detto con sarcasmo.

Sparsa è la negra chioma, e l'uno all'altro Sgorga frammisto l'amoroso sangue.

Bassa, bassa,

Dissero di Cairba i cento vati,

Bassa, bassa

Sei tu di Cola graziosa figlia.

Mesto silenzio

Copre di Selama

L'onde cerulee,

Perchè la stirpe di Trutillo (h) è spenta.

Quando sorgerai tu nella tua grazia,

O tra le vergini

Prima d'Erin? (i)

Lungo è '1 tuo sonno nella tomba, lungo, E lontano il mattin.

Non verrà il sol presso il tuo letto a dirti, Svegliati o bella.

Nell'aria è'l venticel di primavera;

I fiori scotono
I capi tremoli,
I boschi spuntano

Colla verde foglietta tenerella; Svegliati o bella.

Sole ritirati:

(h) Trutil fu il fondatore della famiglia di Dartula.

<sup>(</sup>i) Erin non è un accorciamento d'Erina, che non sarebbe permesso dalla lingua italiana, ma lo stesso nome originale.

93

Dorme di Selama La bella vergine, E più non uscirà co' suoi bei rai. E dolce moversi Ne' passi amabili Della bellezza sua non la vedrai. Così i vati cantàr, quando a Dartula Inalzaron la tomba; io cantai poscia Sopra di lei, quando Fingàl sen venne Contro il fero Cairba, a far vendetta Dell'estinto Cormano al carro nato.

•

•)

.

•

## TEMORA POEMA EPICO

## CANTOL

## ARGOMENTO

Il soggetto di questo poema, come s'è detto altrove, si è l'ultima spedizione di Fingal in Irlanda, e l'estinzione della famiglia di Atha. sempre nemica della stirpe dei re caledoni stabiliti in Ulster. Questo primo canto può dividersi in due parti. La prima contiene la scambievol morte di Oscar e Cairbar, accaduta nel modo già riferito nell'introduzione, e i lamenti di Fingal e di Ossian sopra il corpo di Oscar. Nella "seconda, avenda già Fingal disfatto il corpo di truppe irlandesi che s'era accampato sulla costa di Ulster, sotto il comando di Cairbar, e sopraggiunta la notte, s'introduce Altano, vecchio cantore del defunto re Artho, il quale dimorava in Temora appresso il giovine Cormac, a raccontar l'infelice morte di quel principe, ucciso per opera dell' iniquo Cairbar. Altano ch'era stato spettatore di questa tragedia, ed aveva osato pianger la morte del suo signore fu imprigionato da Cair-

Ossian T. II.

bar, insieme con Carilo: i due cantori furono poscia liberati per autorità di Cathmor fratello di Cairbar, e si rifugiarono appresso Fingal. Questi avendo inteso che Cathmor s'accingeva a dargli battaglia, spedisce Fillano suo figlio ad osservare i movimenti di esso, dopo aver fat to i dovuti elogi alla virtù e alla generosità del suo nemico.

Il poema ha il titolo di Temora dal nome del palagio de' re d'Irlanda, ove fu uceiso il giovine Cormac, e presso il quale diedesi l'ultima battaglia tra Fingal e Cathmor.

## CANTOI

Già si rotavan nella viva luce (a)
L'azzurre onde d'Ullina: i verdi colli
Riveste il Sole; i foschi capi al vento
Scotono i boschi. Una pianura angusta (b)
Giace fra due colline ingombre, e cinte
D'annose querce; ivi serpeggia il rivo
Della montagna. In sull'erbose sponde
Stassi Cairba solitario e muto.
Sulla lancia ei s'appoggia: ha tristo il guardo
Rosseggiante di tema. Entro il suo spirto
Il tradito Corman s'alza con tutte
L'orride sue ferite: in negra nube
Del giovinetto la cerulea forma

(a) Il poema s'apre sul far del giorno. Cairbar si rappresenta ritirato dagli altri capitani irlandesi, e lacerato dai rimorsi per l'assassinio di Cormac, che sta aspettando pien di spavento le notizie dell'arrivo di Fingal.

(b) Segue nell' originale: i grigi torrenti sgorgano la strepitosa corrente; ma le onde d'Ullina che si rotano nella luce, parmi che bastino anche pe' torrenti, tanto più che qui non si tratta ehe di descriver il mattino.

Torva s'avanza, e scaturisce il sangue Dagli aerei suoi fianchi. A cotal vista, Balza Cairba pien d'orror; tre volte Getta la lancia a terra, ed altrettante Picchiasi'l petto; vacillanti e brevi Sono i suoi passi; ad or ad or s'arresta Pallido, e inarca le nodose braccia. Nume par, ch'a ogni leve aura di vento Varia la forma sua; triste all'intorno Son le soggette valli, e alternamente Temon che scenda la sospesa pioggia. Ei rincorossi alfine: in man riprese L'acuta lancia; gli occhi suoi rivolti Tien verso il Lena. (c) Ecco apparir repente L'esplorator dell'oceano: ei viene, Ma con passi di tema, e tratto tratto Volgesi addietro. S'avvisò Cairba Ch'eran presso i possenti, (d) ed a sè chiama Gli oscuri duci: I risonanti passi Movonsi dei guerrier : tutti ad un tempo Traggon le spade. Ivi Morlan si stava, Torbido il volto: il folto crin d'Idalla Sospira al vento: gira bieco il guardo

(f, Fingal col suo esercito.

<sup>(</sup>c) Ove aspettava che dovesse comparir Fingal. La scena dell'azione di questo canto è la stessa di quella ove accadde la battaglia fra Fingal e Svarano.

Cormir rosso-crinito, e sulla lancia
Torvo s'appoggia; orribilmente lento
Volvesi sotto due vellute ciglia
L'occhio di Malto: il fier Foldan grandeggia
Piantato come rugginosa rupe,
Sparsa di musco le petrose terga.
Par la sua lancia di Slimora il pino
Che incontra il vento; della pugna i colpi
Segnan lo scudo, e l'infocato sguardo
Sembra altero sfidar perigli e morte.

Questi, e mill'altri tenebrosi duci
Cerchio feano a Cairba al carro nato,
Allor che giunse dall' acquoso Lena
L'esplorator dell'oceàn Mornallo.
Gonfi avea gli occhi e tesi in fuor, le labbra
Smorte e tremanti. Oh, diss'ei lor, si stanno
Taciti e cheti qual boschetto a sera
D' Erina i duci, or che sul lido omai
Sceso è Fingàl? Fingallo, il re possente,
Il terror delle pugne? E l'hai tu visto?
Disse Cairba sospirando: molti
Sono i suoi duci in sulla spiaggia? inalza
L'asta di guerra, o viene in pace? — In pace
No, Cairba, ei non vien; la punta io vidi (e)

<sup>(</sup>e) Se in que'tempi un nomo approdando in un paese straniero, stendeva avanti di sè la punta della sua lancia, ciò veniva a significare ch'egli era nenico, ed era trattato come

Dalla sua lancia, ella è vapor di morte, E sta sul acciar suo di mille il sangue. In sua robusta canutezza ei scese Primo sopra la spiaggia; a parte a parte Si distinguean le nerborute membra, Mentr'ei passava maestoso e lento Nella sua possa. Ha quella spada al fi anco, (f) Che i colpi non raddoppia, e quello scudo Terribile a veder, qual sanguinosa Luna in tempesta. Dopo lui sen viene Ossian, de'canti il re; con esso è Gaulo Figlio di Morni, tra'mortali il primo. Balza a terra Conàl curvo sull'asta; Sparge Dermino il fosco crin; Fillano Piega l'arco; Fergusto altier passeggia Pien di baldanza giovenil. Chi viene Con chioma antica? un nero soudo a lato Pendegli, ad ogni passo in man la lancia Tremagli, e sta l'età nelle sue membra. Ei china a terra tenebroso il volto, Tristo è 'l re delle lance. Il riconosci,

tale: che s'egli tenea la punta rivolta dall'altra parte, ciò era un contrassegno d'amicizia, e secondo l'ospitalità d'allora, egli era immediatamente invitato al convito. T. I.

<sup>(</sup>f) Rapportano le tradizioni favolose, che la spada di Fingal uccideva un uomo ad ogni colpo, e ch'egli non l'adoprava, fuorchè nei casi d'estremo pericolo. T. I.

Cairba? Usnorre è questi, Usnor che move A far vendetta de' suoi figli estinti . La verde Ullina gli risveglia il pianto, E le tombe de' figli a lui rammenta. Ma lunge innanzi agli altri Oscar s'avanza, Lucido negli amabili sorrisi Di giovinezza, e bello come i primi Raggi del Sole: in su le spalle cadegli La lunga chioma; è mezzo ascoso il ciglio, Dall'elmetto d'acciar lampeggia il brando, E percossa dal Sol l'asta sfavilla. Re dell'alta Temora, io non soffersi Degli occhi suoi la formidabil luce, E fuggii frettoloso. E fuggi, o vile. Disse lo sdegno di Foldan; va', fuggi, Figlio di picciol cor, non vidi io forse Quell'Oscar? nol vid'io? forte è, nol niego, Dentro i perigli: ma son altri ancora Che impugnan l'asta. Ha molti figli Erina Quanto lui valorosi; ab sì, Cairba, Più valorosi ancor: lascia che incontro A questo formidabile torrente, Per arrestarlo del suo corso in mezzo, Vada Foldan: de'valorosi il sangue La mia lancia ricopre, e rassomiglia La muraglia di Tura il ferreo scudo. Come? solo Foldan, con fosco ciglio

Ripigliò Malto, ad affrontare andranne
Tutta l'oste nemica? e non son essi,
Come di mille fiumi affollate onde,
Numerosi sul lido? e non son questi
Quei duci stessi, onde Svaran fu vinto;
Poichè dall'armi sue fuggir dispersi
D' Erina i figli! Ed or contro il più forte
De' loro eroi vorrà pugnar Foldano?
Foldan dal cor d'orgoglio: or via de'tuoi
Prendì teco la possa, e fa'che insieme
Malto ne venga: rosseggiò più volte (1)
Il brando mio; ma chi mie voci intese? (g)

Figli d'Erina, con soavi accenti Idalla incominciò; non fate, o duci, (h) Che giungano a Fingallo i detti vostri, Onde il nemico non s'allegri, e sia Forte il suo braccio. Valorosi, invitti, Sete o guerrieri, e somiglianti a nero Nembo del ciel, che rovinoso i monti Sfianca, e le selve nel suo corso atterra.

<sup>(</sup>g) Chi m' ha udito a vantarmi, come fai tu? Il carattere di Foldath è quello d'un orgoglioso brutale; quello di Malthos d'un uomo fiero e amante di gloria. In tutto il poema egli si mostra emulo di Foldath.

<sup>(</sup>h) Il principio della perlata d'Idalla è simile a quello di Nestore presso Omero per calmar l'ira d'Achille e d'Agamennone. Iliad. c. 1.

cor

Ma pur moviamci (i) nella nostra possa Lenti, aggruppati, qual compressa nube Spinta dal vento: allora al nostro aspetto Tremerà l'oste, e dalla man del prode Cadrà la lancia; noi vediam, diranno, Nube di morte, e imbiancheranno in volto. In sua vecchiezza piagnerà Fingallo La spenta gloria sua: Morven selvosa Non rivedrà i suoi duci ; e in mezzo a Selma Crescerà l'erba, e'l musco alto degli anni. (k)

Stava Cairba taciturno, udendo Le voci lor, qual procellosa nube, Che minaccia la pioggia, e pende oscura Là su i gioghi di Cromla, infin che il lampo Squarciale i fianchi; di vermiglia luce Folgoreggia la valle, urlan di gioja Della tempesta i tenebrosi spirti. Sì stette muto di Temora il sire, Alfin parlò. Su s'apparecchi in Lena Largo convito, i miei cantor sien pronti. Odi tu, Olla (1), dalla rossa chioma, Prendi l'arpa del Re, vanne ad Oscarre Sir delle spade, e a festeggiar l'invita

<sup>(</sup>i) Tutti insieme.

<sup>(</sup>k) Come se il musco fosse lo strumento di cui si serve il tempo per rodere gli edifizi disabitati.

<sup>(1)</sup> Cantore di Cairbar.

Nella mia sala; oggi starem tra' canti,
Doman le lance romperem: va', digli
Che all'estinto Catolla (m) alzai la tomba,
E che i cantori miei sciolsero i versi
All'ombra sua: (n) dì che i suoi fatti intesi,
Là del Carron (o) sulle remote sponde.
Or non è qui Catmorre, il generoso
Di Cairba fratello, (p) ei co' suoi mille
Ora è lontan: noi siam deboli, e pochi.
Catmorre a par del Sol lucida ha l'alma,
E le battaglie ne' conviti aborre; (q)

(o) Allude alla battaglia di Oscar contro Caros.

(p) Cairbar s'approfitta dell'assenza del fratello per effettuare i suoi malvagi disegni: perchè il nobile spirito di Cathmor non avrebbe permesso che si violassero le leggi dell'ospitalità, per le quali era tanto famoso.

(q) Parmi di ravvisar in queste parole un leggero sarcasmo. Non è credibile che Cairbar lodi sinceramente il fratello: egli darebbe la sentenza contro di sè. La vitù ai gran scellerati sembra debolezza e mancanza d'animo. Per far sentir meglio il senso ch'i odo a questo luogo, ho aggiunte al testo le parole ciò Cairba non cura, ch' erano inchiuse nel ma io pugnerò dell'originale.

<sup>(</sup>m) Cat-hol figlio di Mar-onnan fu ucciso da Cairbar, per la sua aderenza al partito di Cormac. Egli aveva accompagnato Oscar alla guerra d'Inistona, ove contrassero assieme una tenera amicizia, T. I.

<sup>(</sup>n) Con queste parole Cairbar intende di farsi merito appresso di Oscar, e vuol mostrare d'esser stato nemico nobile di Cathol.

Ciò Cairba non cura. Eccelsi duci, Io pugnerò contro d'Oscàr: fur molte Le sue parole per Catolla, (r) e'l petto M'arde di sdegno; egli cadrà sul Lena, E la mia fama s'alzerà nel sangue.

Di gioja i duci sfolgoraro in volto: Si spargono sul prato, e delle conche S'apparecchia la festa; a gara i vati Alzano i canti. Su la spiaggia udimmo Le liete voci, e si credè che giunto Fosse il prode Catmòr, Catmòr l'amico Degli stranieri, di Cairba oscuro L'alto fratel; ma non avean simili L' alme perciò, che di Catmòr nel petto Lucea raggio del cielo. All' Ata in riva (s) S'alzavan le sue torri; alle sue sale Sette sentieri conduceano, e sette Duci su quei sentier si stavan pronti, Facendo ai passaggier cortese invito. Ma Catmor s'appiattava entro le selve, Che la voce fuggia della sua lode.

<sup>(</sup>r) Oscar appena intesa la morte di Cathol avea mandata una sfida formale à Cairbar, che fu da questo accortamente schivata. Cairbar sin d'allora concepi un odio implacabile contro di Oscar, e deliberò di ucciderlo proditeriamente. T. 1

<sup>(</sup>s) Atha, basso fiume. Era questa l'abitazione della famiglia di Cairbar, nel Conaught.

Olla sen venne col suo canto. Oscarre Alla festa n'andò: (t) guerrier trecento Seguono il duce, e risuonavan l'armi Terribilmente: i grigi can sul prato Gian saltellando, e lo seguian cogli urli. Vide Fingàl la sua partenza; mesta Era l'alma del Re, del fier Cairba Nudria sospetto: ma chi mai dell' alta Progenie di Tremmor temèo nemici?

Alto il mio figlio sollevò la lancia
Del buon Cormano; (v) incontro lui coi canti
Fersi cento cantor; (x) cela Cairba
Sotto un sorriso l'apprestata morte,
Che negra cova entro il suo spirto: è sparsa
La festa sua, suonan le conche; all'oste
Gioja ride sul volto; ella somiglia
A pallido del Sole ultimo raggio,
Che già tra'nembi si frammischia, e perde.

Cairba alzossi: oscurità s'accoglie Sopra il suo ciglio; il suon delle cento arpe Cessa ad un tratto; dei percossi scudi

<sup>(</sup>t) Siccome in que'tempi l'ospitalità era in uso anche tra'nemici, così il ricusar l'invito di Cairbar sarebbe stato un atto di scortesia poco degno del carattere di Oscar, e un dir troppo chiaramente ch'egli temeva d'un tradimento.

<sup>(</sup>v) Vedi più sotto v. 215.

<sup>(</sup>x) Un principe si credeva tento più grande, quanto più numeroso era il seguito de' cantori che lo accompagnavano.

S' ode il cupo fragore. Olla da lungi (y)
Alza il canto del duolo: Oscar conobbe
Il segnal della morte: ei sorge, afferra
La lancia. Oscar, disse Cairba, io scorgo
La lancia di Temora; in la tua destra,
Figlio di Morven, dei gran re d'Erina
Brilla l'antica lancia; essa l'orgoglio
Fu di ben cento regi, essa la morte
Di cento eroi; cedi, garzone altero,
Cedila al nato al carro alto Cairba.

Che? del tradito regnator d'Erina
Ch'io ceda il dono? Oscar soggiunse, il dono
Del bel Cormano dalla bionda chioma,
Ch'egli fece ad Oscar, quand'ei disperse
L'oste nemica? Alle sue sale io venni
Allor che di Fingallo innanzi al brando
Fuggì Svarano: isfavillò di gioja
Nel volto il giovinetto, e di Temora
Diemmi la lancia; e non la diede a un fiacco,
Truce Cairba, ad alma vil non diella.

<sup>(</sup>y) Quando un Signore avea determinato d'uccidere uno che fosse in suo potere, solevasi significargli la morte col suono d'uno scudo picchiato col calcio d'una lancia, mentre un cantore in qualche distanza intuonava la canzon della morte. Per lungo tempo si usò nella Scozia in simili occasioni una cerimonia d'un altro genere. È noto che al lord Douglas nel castello d'Edimburgo fu imbandita la mensa con una testa di bue, come un sicuro indizio della vicina sua motto. T. I.

Non è l'oscurità della tua faccia
Per me tempesta, e gli occhi tuoi non sono
Fiamme di morte: il tuo sonante scudo
Pavento io forse? o d'Olla al feral canto
Tremami in petto il cor? no, no, Cairba
Spaventa i fiacchi; Oscarre alma ha di rupe.

Nè vuoi 'ceder la lancia? allor riprese
Del fier Cairba il ribollente orgoglio.
Sono i tuoi detti baldanzosi e forti,
Perchè presso è Fingallo, il tuo di Morven
Guerrier canuto: ei combattè coi vili;
Svanire ei deve di Cairba a fronte,
Come di nebbia una sottil colonna
Contro i venti dell'Ata. Al duce d'Ata (z)
Se quel guerrier che combatteo coi vili
Fosse dappresso, il duce d'Ata in fretta
Gli cederia la verdeggiante Erina,
Per fuggire il suo sdegno: olà, Cairba,
Non parlar dei possenti; a me rivolgi
Il brando tuo; la nostra forza è pari:
Ma Fingallo, ah Fingàl di tutti è sopra.

I lor seguaci intenebrarsi in volto Videro i duci, e s'affollaro in fretta Intorno a lor: vibran focosi sguardi, Snudansi mille spade. Olla solleva Della battaglia il canto. In ascoltarlo

<sup>(</sup>z) Risponde Oscar.

Scorse per l'alma tremolio di gioja (a) Al figlio mio; quella sua gioja usata, Allor che udiasi di Fingallo il corno. (b)

(250)

Nera come la gonfia onda, che al soffio D'aura sommovitrice alzasi, e piomba Curva sul lido, di Cairba l'oste S'avanza incontro a lui. Figlia di Toscar (c) Quella lagrima ond'è non cadde ancora (2) Il nostro Eroe; del braccio suo le morti Molte saran, pria che sia spento. Osserva Come cadongli innanzi, e sembran boschi Là nel deserto, allor che un'irata ombra, Torbida furibonda esce, ed afferra Le verdi cime coll' orribil destra. Cade Morlan, muor Conacar, Maronte Guizza nel sangue suo: fugge Cairba Dalla spada d'Oscarre, e ad appiattarsi Corre dietro ad un masso: ascosamente Alza la lancia il traditore, e'l fianco Ad Oscar mio passa di furto; ei cade Sopra lo scudo, ma 'l ginocchio ancora Sostenta il duce; ha in man la lancia: vedi,

<sup>(</sup>a) L'originale: sorge la tremante gioja dell' anima di Oscar.

<sup>(</sup>b) Benchè la battaglia sosse così disuguale, non avea più timore, che se andasse a caccia.

<sup>(</sup>c) Si rivolge a Malvina.

Cade l'empio Cairba; Oscar si volge
Col penetrante acciaro, e nella fronte
Profondamente gliel conficca, e parte
La rossa chioma d'atro sangue intrisa.
Giace colui come spezzato scoglio,
Che Cromla scuote dal petroso fianco.
Ahimè che Oscar non sorge; egli s'appoggia
Sopra lo scudo, sta la lancia ancora
Nella terribil destra; anche discosti
Treman d'Erina i figli: alzan le grida
Qual mormorio di rapide correnti,
E Lena intorno ripercosso echeggia.

Fingallo ode il fragor, l'asta del padre Prende, sul prato ei ci precede, e parla Parole di dolor: sento il rimbombo Della battaglia, Oscarre è solo, (d) o duci; Alzatevi, accorrete, e i brandi vostri Unite al brando dell'eroe. Sul prato Precipita anelante Ossian: a nuoto

<sup>(</sup>d) Solo si prende spesso da Ossian per poco accompagnato, senza il seguito di tutte le sue forze, o privo dei principali fra' snoi capitani. Certo è che non può dirsi propriamente solo un uomo che viene accompagnato da trecento guerrieri: quando non voglia credersi che questo corteggio di Oscar dopo averlo seguito sino alle sponde del Lena, si fosse poi ritirato. Ciò può anche sembrar più verisimile, perè bè in altro modo Cairba non poteva esser molto sicuro che il suo tradimento avesse effetto.

113

Passa il Lena Fillan; Fergusto accorre Con piè di vento. S'avanzò Fingallo Nella sua possa: orribile a mirarsi Del suo scudo è la luce, e ben da lungi D' Erina ai figli sfolgorò sul ciglio: Ne tremarono i cor, videro acceso Del Re lo sdegno, e s'aspettàr la morte.

Primi giungemmo, e combattemmo i primi: D'Erina i duci resistér: ma quando Venne suonando il Re, qual cuor d'acciaro Potea far fronte, o sostenerlo? Erina Lungo il Lena fuggio; morte l'incalza.

Ma noi frattanto sullo scudo inchino Oscar vedemmo: rimiriamo il sangue Sparso d'intorno. Atro silenzio e cupo Cadde repente degli eroi sul volto.
Ciascun rivolse ad altra parte il guardo,
Ciascuno pianse. Il Re d'asconder tenta •
Le lagrime sorgenti: ei sopra il figlio
China la testa, ed ai sospir frammiste
Escon le sue parole. Oscar, cadesti,
Cadesti, o forte, del tuo corso in mezzo.
Il cor de'vecchi ti palpita sopra,
Che le future tue battaglie ei vede:
Vede le tue battaglie, ahi! ma la morte
Dalla tua fama le recide, e scevra. (e)

<sup>(</sup>e) L'originale ha solo: ma queste sono recise dalla tum fuma. Mancava chi le recidesse.

Ossian T. II.

E quando in Selma abiterà più gioja? Quando avran fine le canzon del pianto? Cadono ad uno ad un tutti i miei figli, (f) E l'ultimo de' suoi sarà Fingallo. Dileguerassi la mia fama antica; Fia senz'amici la mia vecchia etade. Io sederò come una grigia nube Nell'atrio mio, senz'aspettar che torni Colla vittoria un figlio. O Morven, piangi, Oscar non sorge più, piangete eroi.

E piansero, o Fingallo: alle lor alme Era caro il guerriero; egli appariva, E svaniano i nemici; e poscia in pace Tornava asperso di letizia il volto. Padre non fu che dopo lui piagnesse Il caro figlio in giovinezza estinto, E non fratello il suo fratel d'amore. Caddero questi senza onor di pianto, Perch'era basso il fior d'ogni guerriero. Urla Brano al suo piè, liscialo, e geme L'oscuro Lua, (g) ch'egli condotti spesso Seco gli avea contro i cervetti in caccia.

<sup>(</sup>f) Fino allora però non era morto che Rino. Oscar era suo nipote.

<sup>(</sup>g) Cani di Fingal. Brano era tanto celebre per la velocità, che il poeta in un'opera veduta dal traduttore gli dà le stesse proprietà, che dà Virgilio a Cammilla. T. I.

(339)

Quando d'intorno i suoi dolenti amici Oscar si vide, il suo candido petto S'alzò con un sospiro. I mesti accenti, Diss'egli allor, de' miei guerrieri antichi, L'urlar de' cani, l'improvvise note Della canzon del pianto, hanno invilita L'alma d'Oscàr, l'anima mia, che prima Non conoscea fiacchezza, e somigliava All'acciar del mio brando. Ossian, t'accosta, Portami alli miei colli ; alza le pietre Della mia fama; (h) nell'angusto albergo Del mio riposo il mio corno del cervo Riponi, e la mia spada: un dì 'l torrente Potrebbe seco trasportar la terra Della mia tomba. Il cacciator sul prato Discoprirà l'acciaro, e dirà, questa Fu la spada d'Oscarre. - E tu cadesti Figlio della mia fama? Oscar mio figlio Non ti vedrò più mai? Quand'altri ascolta Parlar de' figli suoi, di te parola Più non udrò? Già siede in sulle pietre Della tua tomba il musco, (i) il vento intorno Geme, e ti piange; senza te la pugna Combatterassi, senza te nel bosco

<sup>(</sup>h) Il mio monumento.

<sup>(</sup>i) Corre coll'immaginazione nel futuro, e le vede come presente.

Le lievi damme inseguiransi: almeno (k)
Guerrier dal campo, o dall' estranie terre
Ritornando dirà: vidi una tomba
Presso il corrente mormorio del fonte,
Ove alberga un guerrier: l'uccise in guerra
Oscar, primo fra' duci, al carro nato.
Io forse udrò le sue parole, e tosto
Raggio di gioja avviverammi il core.

Scesa saria sulla tristezza nostra

La buja notte, ed il mattin risorto

Nell'ombra del dolore; i nostri duci

Lì rimasti sarien, come nel Lena

Fredde rupi stillanti, e la battaglia

Avrian posta in oblìo, se il Re la doglia

Non discacciava, e non alzava alfine

La sua voce possente: i duci allora,

Come scossi dal sonno, alzàr la testa.

E fino a quando starem noi gemendo, Diss' ei, sul Lena? E fino a quando Ullina Si bagnerà del nostro pianto? i forti Non torneran perciò; nella sua forza Oscar non sorgerà: cadere un giorno

<sup>(</sup>k) Il pianto per la morte anche delle persone più care non è mai presso Ossian stemperato, ed è sempre seguito da qualche conforto. Il senso per la gloria dei loro guerrieri e la ferma persuasione della loro piacevole esistenza dopo la morte, non permetteva ai padri e ai congiunti di abbandonarsi ad una eccessiva tristezza.

Deve ogni prode, ed a' suoi colli ignoto
Restar per sempre. Ove son' ora, o duci,
I padri nostri, ove gli antichi eroi?
Tutti già tramontàr siccome stelle
Che brillaro, e non sono; or sol s' ascolta
Delle lor lodi il suon; ma fur famosi
Nei loro giorni, e dei passati tempi
Furo il terror. Sì, passerem noi tutti,
Guerrier, nel nostro dì: siam forti adunque
Finchè c'è dato, e dietro noi lasciamci
La nostra fama, come il Sole addietro
Lascia gli ultimi raggi, allor che cela
In occidente la vermiglia fronte.

Vattene, Ullino, mio cantore antico;
Prendi la regia nave; Oscarre in Selma
Riporta, e fa'che sopra lui di Morven
Piangan le figlie: noi staremo intanto
A pugnar in Erina, e a porre in seggio
La schiatta di Cormano. (1) I giorni miei
Van dechinando: la fiacchezza io sento
Del braccio mio; dalle cerulee nubi
Già per accorre il lor canuto figlio
Piegansi i padri miei; verrò, Tremmorre,
Sì, Tremmorre, verrò; ma pria ch'io parta,
S'inalzerà della mia gloria un raggio.

<sup>(1)</sup> Feradartho di cui si parlerà nel canto 8.

Ebber già suo principio, avran pur fine Nella fama i miei giorni; e la mia vita Fia torrente di luce ai di futuri.

Ullin spiegò le vele: il vento scese
Dal mezzogiorno saltellon sull'onde
Ver le mura di Selma; io mi restai
Nella mia doglia, e non s'udì mia voce.
Cento guerrieri di Cairba estinto (3)
Erser la tomba, ma non s'alzan canti
Al fero duce; sanguinosa, oscura
Era l'alma di lui: Cormano (m) in mente
Stavaci, e chi lodar potea Cairba?

Scese la notte; s' inalzò la luce Di cento querce: il Re sotto una pianta Posesi, e presso lui sedeva il duce D'Eta, d' Usnorre la canuta forza.

• Stava Altano (n) nel mezzo; ei raccontocci Di Cormano la morte; Altano il figlio Di Conacàr, di Cucullin l'amico. In Temora ventosa egli abitava Col buon Corman, quando il figliuol di Semo

(n) Althan. Era questi il principal cantore d'Artho re d'Irlanda.

<sup>(</sup>m) Trucidato proditoriamante da Cairba, come vedreme ben tosto. Questo è un tratto singolare di virtù eroica. Ossian non nega a Cairba il canto fanchre a cagione di Oscar, ma di Cormano. L'uccisione del primo era in colui una perfidia privata, l'assassinio di Cormano un delitto pubblico.

Prese a pugnar col nobile Torlasto. Trista fu la sua storia, e a lui sul ciglio La lagrima sorgea ? Giallo era in Dora (9) Il Sol cadente; già pendea sul piano (p) La grigia notte; di Temora i boschi Givano tremolando agl' incostanti Buffi del vento. In occidente alfine Si raccolse una nube, a cui fea coda Stella vermiglia. Io mi restai soletto Nel bosco, e vidi grandeggiar nell'aria Una nera ombra: dall' un colle all'altro Si stendeano i suoi passi, aveva a lato Tenebroso lo scudo: io ravvisai Di Semo il figlio; la tristezza io vidi Del volto suo, ma quei passò veloce Via nel suo nembo, lasciò bujo intorno. Rattristossi il mio spirto; in ver la sala M' avviai delle conche; ardean più faci, Ed i cento cantor toccavan l'arpe. Stava nel mezzo il bel Corman, vezzoso (4) Como la scintillante mattutina Stella, che là sul balzo d'oriente

(o) Monte nelle vicinanze di Temora.

<sup>(</sup>p) Althano comincia la sua narrazione dal giorno della battaglia tra Cucullino e Torlath, nel tempo che Cormac stava in Temora, attendendo la fausta nuova della vittoria di Cucullino.

S'allegra, e scote di rugiada aspersi
I giovinetti suoi tremuli raggi.
Pendeva a lato del fanciullo il brando
D'Arto; ei godeasi di trattarlo, e stava
Lieto mirando il luccicar dell' else.
Ei di snudarlo s'attentò tre volte,
E tre volte mancò: gialla sul tergo
Sventolava la chioma, e dell'etade
Sulle sue guance rosseggiava il fiore
Morbido e fresco: io piansi in su quel raggio
Di giovinezza a tramontar vicino.

Altan, diss'ei con un sorriso, dimmi, Vedestù 'l padre mio? greve è la spada
Del Re; per certo il braccio suo fu forte.
Oh foss' io come lui, quando in battaglia
Sorgeva il suo furor! che unito anch' io
A Cucullino, di Cantela (q) al figlio
Ito incontro sarei. Ma che? verranno
Anche i miei giorni, Altan, verrà quel tempo, Che fia forte il mio braccio. Hai tu novelle
Del figliuolo di Semo? egli dovrebbe
Tornar colla sua fama; ei questa notte
Promise di tornare; i miei cantori
L'attendono coi canti, e sparsa intorno
È la mia festa. Io l'ascoltai tacendo,
E già m'incominciavan per le guance

(q) A Torlath .

(479)

A trascorrer le lagrime; io le ascosi Sotto il canuto crin. Ma il Be s'accorse Della mia doglia: ahimè, diss' ei, che veggio? Figlio di Conacar, caduto è forse Il re di Tûra? e perchè mai di furto Escono i tuoi sospiri? e perchè tergi Dagli occhi il pianto? ci vien forse incontro L'alto Torlasto, o l'aborrito suono Dell'oscuro Cairba? Ei viene, ei viene: Veggo il tuo lutto ; il re di Tura è spento. Ed io non spingerommi entro la zuffa? Ed io?... ma che? de'padri miei non posso Impugnar l'armi. Ah! se il mio braccio avesse Di Cucullin la forza, al mio cospetto Fuggirebbe Cairba, e de'miei padri Risorgerian la fama, e fatti antichi.

Ei disse, e prese in man l'arco di tasso; Sui vivid'occhi gli scintilla il pianto. Doglia intorno s'ammuta; i cantor pendono Sulle lor arpe, i venticelli toccano Le corde, e n'esce mormorio di doglia.

S' ode da lungi lamentevol'voce, Qual d'uomo afflitto. Carilo era questi, Cantore antico, che veniane a noi Dall'oscuro Slimora; egli la morte Di Cucullin narrocci, e i suoi gran fatti. Sparsi, diss'egli, alla sua tomba intorno Stavano i suoi seguaci; a terra stese
Giacciono l'armi loro, e la battaglia
Avean posta in oblio, poichè 'l rimbombo
Del suo scudo cessò. Ma chi son questi, (r)
Disse il soave Carilo, chi sono
Questi, che come lievi agili cervi
Volano al campo? a rigogliose piante
Simili nell'altezza, hanno le guance
Morbide, rubiconde, e sfavillando
Balzan per gli occhi fuor le intrepid'alme.
E chi mai son, fuorchè d'Usnorre i figli,
I prenci d'Eta generati al carro?

Tutti s' alzàr del re di Tura i duci, (s)
Come vigor di mezzo spento foco,
Se d'improvviso dal deserto il vento
Rapido vien sulle fischianti penne.
Suona lo scudo: nell'amabil Nato
Gli eroi credero di veder risorto
L'estinto Cucullin; tal girava egli
I scintillanti sguardi, e tal movea
Sulla pianura; (t) la battaglia ferve

<sup>(</sup>r) Il poeta per bocca di Carilo volea dire che Nathos era succeduto a Cucullino nel comando dell'armata irlandese; egli lo fa col suo solito modo interrogativo, atto ad ispirar sorpresa e speranza. Ma questo a dir vero sembra alquanto strano in bocca d'un narratore.

<sup>(</sup>s) All'arrivo di Nato.

<sup>(</sup>t) Sic oculos, sic ille manus, sic ora ferebat. En. 1. 2

Presso il Lego, preval di Nato il brando, (v)
O re d'Erina, e lo vedrai ben tosto
Nelle tue sale. — Ah potess' io vederlo,
Carilo, in questo punto! allor soggiunse
La di Corman rinnovellata gioja.
Ma tristo io son per Cucullin, gioconda
Era al mio orecchio la sua voce; spesso
Movemmo in Dora i nostri passi a caccia
Delle brune cervette: ei favellava
Dei valorosi, ei mi narrava i fatti
De' padri miei; fiamma di gloria intanto
M'ardea nel cor: ma siedi alla mia festa,
Carilo, io spesso la tua voce intesi.
Deh tu di Cucullino, e di quel forte
Generoso stranier canta le lodi.

Di tutti i raggi d'oriente adorno
Sorse in Temora il nuovo dì; Tratino
Figlio del vecchio Gelama sen venne
Dentro la sala. O re d'Erina, ei disse,
Vidi una nube nel deserto: nube
Da lungi ella parea, ma poi scoprissi
D'uomini un nembo: innanzi a lor s'avanza
Uom baldanzoso; gli svolazza al vento
La rossa chioma, al raggio d'oriente
Splende lo scudo, ha in man la lancia. — E bene,

<sup>(</sup>ν) Ciò fu nella prima battaglia di Nato contro Cairba, V. Dart. v. 275, v. 401.

Di Temora chiamatelo alla festa, Disse il buon re d'Erina. È la mia sala La magion dei stranieri, o generoso Di Gelama figliuol: fia forse questi Il duce d'Eta, che sen vien nel suono Della sua fama. Addio, stranier possente, (x) Se' tu l'amico di Corman? che veggio? Carilo, oscuro ed inamabil parmi, E trae l'acciaro. Or di', cantore antico, Questo è il figlio d'Usnòr? (y) d' Usnorre il figlio Non è questo, o Corman, ma 'l prence d' Ata. Fero Cairba dall'atroce sguardo, Così armato perchè? non far che s'alzi Il brando tuo contro un garzone. E dove Frettoloso ten corri? Ei passa muto Nella sua oscuritade, e al giovinetto La destra afferra; il bel Corman previde La morte sua; gli arde il furor negli occhi. Scostati, (z) o d'Ata tenebroso duce; Nato s'avanza; baldanzoso e forte Sei nelle sale di Corman, perch' ora

<sup>(</sup>x) Cairba è appena annunziato ch'è giunto Ossian, non mette mai tempo in mezzo.

<sup>(</sup>y) Risponde Carilo.
(z) Parole di Cormac: quando e queste, e le precedenti
che sembrano doversi a Carilo, non volessero attribuirsi al
poeta, che si trasporta in quella situazione, e parla come fosse
presente.

È debole il suo braccio. - Entra nel fianco La cruda spada al giovinetto; ei cade Là nelle sale de' suoi padri ; è sparsa La bella chioma nella polve, intorno Fuma il suo sangue. - O del magnanim' Arto Caro figlio, diss' io, cadesti adunque Nelle tue sale, e non ti fu dappresso Di Cucullin lo scudo, e non la lancia Del padre tuo? Triste le rupi e i boschi Son or d'Erina, perchè steso a terra È del popolo il duce. O benedetta L'anima tua, Corman! Corman gentile! Così tu dunque alle speranze nostre Rapito fosti del tuo corso a mezzo? Del fier Cairba giunsero all' orecchio Le mie parole; in tenebroso speco Ei ci racchiuse: (a) ma d'alzar la spada Su i cantor non osò, (b) benchè il suo spirto

<sup>(</sup>a) Cioè Altano e Carilo.

<sup>(</sup>b) Convien dire che le persone dei cantori fossero molto sacre, poichè colui che un momento prima aveva assassinato il suo sovrano, si fa scrupolo di stender la mano sovra di loro.

T. I.

Nel poema intitolato l'incendio di Tura attribuito ad Ossian, e pubblicato con altri dal sig. Smith v'è un passo interessante, che fa sentire al vivo la venerazione in cui era l'ordine dei cantorí. Duarma uomo feroce aveva ferito a morte il fanciullo Crigal. Il bardo tremante va verso la porta col·

Nero fosse e sanguigno. Ivi tre giorni Stemmo languendo: il nobile Catmorre Giunse nel quarto, udì dalla caverna La nostra voce, ed a Cairba volse L'occhio del suo disdegno. O prence d'Ata, Fino a quando, diss' ei, vorrai tu ancora Rendermi afflitto? a masso del deserto Rassomiglia il tuo cor: foschi e di morte Son sempre i tuoi pensier: ma pur fratello Sei di Catmorre, ed ei combatter deve Le tue battaglie : non però lo spirto È di Catmorre all'alma tua simile, Fiacca mano di guerra. I tuoi misfatti La luce del mio cor rendono oscura. Per tua cagion non canteranno i vati Della mia fama: essi diran, Catmorre Fu valoroso, ma pugnar sostenne Per l'oscuro Cairba, e taciturni Sul mio sepolcro passeran, nè intorno S' inalzerà delle mie lodi il suopo. Orsù, Cairba, dai lor ceppi sciogli I due cantori; se nol sai, son questi

la sua arpa: il sangue di Crigal già moribondo sotto i colpi di Duarma avea resa la soglia sdrucciolevole: il bardo vacilla e cade. Duarma alza la lancia per ferirlo; ma Crigal spirante gli grida, ah! questo è il bardo: un cane accorre volando, e riceve nel fianco la lancia. Figli de'tempi antichi, (c) e la lor voce Farà sentirsi ai secoli futuri, Quando spenti saran d'Erina i regi.

Uscimmo alle sue voci, e lui miramme Nella sua forza: ei somigliava appunto La giovinezza tua, Fingallo invitto, Quando la lancia primamente alzasti. Sembrava il volto suo la liscia e piana Faccia del chiaro Sol, nè nube alcuna Vedeasi errar sulle serene ciglia. Pur in Ullina co' suoi mille ei venne Di Cairba in soccorso, e di Cairba Ei viene adesso a vendicar la morte, Re di Morven selvosa. E ben : ch' ei venga, Disse l'alto Fingallo; amo un nemico Come Catmorre: la sua destra è forte, Magnanimo il suo cor; le sue battaglie Splendon di fama; ma la picciol' alma Sembra basso vapor, che a paludoso Lago sovrasta, e di poggiar sui colli Non s'attenta giammai, che di scontrarsi Teme coi i venti. Entro burroni e grotte

<sup>(</sup>c) L'originale ha degli altri tempi; il che può riferirs al passato e al futuro: sembra però che la parola figlio s' adatti meglio al tempo passato. Figli de' tempi antichi possono esser chiamati i cantori, come custodi delle memorie dell'annichità.

Alberga, e scocca fuor dardo di morte.
Usnor, dei duci d' Eta al carro nati
La fama udisti; i garzon nostri, amico,
Son nella gloria a' padri nostri uguali.
Pugnano giovinetti, e giovinetti
Cadon pugnando; ma noi siam già gravi
Dal peso dell'etade: ah non lasciamci
Cader come tarlate e vacillanti
Querce, che il vento occultamente atterra.
Mirale il cacciator colà riverse
Giacer sopra il ruscello, e dice, oh vedi
Come cadéro! e via passa fischiando.

Su, di Morven cantori, alzate il canto Della letizia, onde nei nostri spirti Dolce s'infonda del passato oblio.
Le rosse stelle risguardando stannoci, E chete chete verso il mar dechinano: Sorgera tosto il mattutino raggio, E di Corman da lungi ai nostri sguardi Discoprirà i nemici. Odi Fillano, Prendi l'asta del Re, vattene al cupo Fianco di Mora: attentamente osserva Di Fingallo i nemici: osserva il corso Del nobile Catmorre. Odo da lungi Alto fragor, che rassomiglia a scrollo Di rupe che precipita: tu picchia Ad or ad or lo scudo, onde il nemico

Non s'avanzi nell'ombre, e sì di Morven Cessi la fama. O figliuol mio, comincio Ad esser solo, (d) e la mia gloria antica Mirar cadente, e a lei sorviver temo.

Alzossi il canto: il Re sopra lo scudo Si posò di Tremmòr. Sopra le ciglia Scesegli il sonno, e ne' suoi sogni alzàrsi Le sue future bellicose imprese. Dormegli intorno l'oste sua; Fillano Sta spiando il nemico; ei volge i passi Verso il colle lontano; e tratto tratto S' ascolta il suono del percosso scudo.

Ossian T. Il.

<sup>(</sup>d) Cominciano a mancare, i più valorosi tra i miei campioni.

## CANTO II

## ARGOMENTO

Ossian addolorato per la morte di suo figlio Oscar, si ritira solo nella notte sul colle di Mora per sfogare la sua tristezza. Udito il rumore dell'armata di Cathmor, s'accosta al luogo ove Fillano faceva la guardia. Colloquio dei due fratelli. Ossian riferisce la storia di Conar, figlio di Tremmor, primo re d'Irlanda, e le guerre colla colonia de' Britanni già stabiliti in quell' isola. Cathmor ch' era in marcia per sorprender l'armata de' Caledonj, accortosi da una fiamma accesa sul monte da Ossian, che i nemici erano desti, desiste dal suo disegno; e sgrida Foldath che l'avea consigliato. Canto di Fonarre bardo di Cathmor, in cui vien riferita la storia di Crothar uno degli antenati di quel principe ; la prima origine delle guerre tra i Caledonj e i Britanni passati in Irlanda; e la ragione delle pretese della famiglia di Atha al trono di quel regno. Mentre gl' Irlandesi vanno a riposare, Cathmor che aveva in-

## ARGOMENTO

132

trapresa la guardia del campo, si scontra con Ossian. Nobile conversazione de' due campioni. Cathmor ottiene da Ossian che sia cantata una canzone funebre sopra la tomba di Cairbar. Ossian dopo essersi separato da Cathmor si abbatte in Carilo. Inno di questo al Sole.

## CANTOI(a)

• Padre d'eroi, (b) Tremmòr, scendi sull'ale Dei vorticosi venti ov'hai soggiorno, (c)
Là dove il forte rotolar del tuono
Di sue fosco-vermiglie orride strisce
Segna le falde di turbate nubi.
Vieni, o padre d'eroi, vientene, e schiudi
Le tempestose tue sale sonanti;
E teco a schiere dei cantori antichi
Vengano l'ombre, e dolci aerei canti
Traggan dall'indistinte armoniche arpe.
Non abitante di nebbiosa valle,
Non cacciator che sconosciuto imbelle

(b) Questo è il soliloquio di Ossian, che s'era ritirato dall'armata per pianger liberamente la morte del figlio.

(c) Tremmor è sempre rappresentato come una specie di divinità tutelare della famiglia di Fingal. L'adorazion però de' suoi posteri non sembra d'altro genere di quella che hanmo i Cinesi per l'anime de'loro progenitori.

<sup>(</sup>a) Si può supporre che questo canto si apra alla metà della notte.

Lungo il rivo natìo lento s'affida, Oscarre al carro nato, Oscar sen viene Dal campo della fama. O figlio mio, Quanto diverso or sei da quel che fosti Sull'oscuro Moilena! (d) in le sue falde Già t'avviluppa il nembo, e seco a volo Forte fischiando per lo ciel ti porta. Ah figlio mio, vedi tuo padre? il vedi Che per la notte erra di poggio in poggio Sospirando per te? Dormon da lungi Gli altri guerrier, che non perdéro un figlio. Ma perdeste un eroe, duci possenti Delle morvenie guerre. E chi nel campo Pareggiavasi a lui, quando la pugna Contro il suo fianco si volvea, qual nera Massa d'onde affollate? Ossian che pensi? A che quest' atra nuvola di doglia Sopra l'alma ti sta? presso è il periglio. Un foco esser degg'io: stringeci Erina, E solo (e) è il Re. No, padre mio: fintanto Che l'asta io reggerò, non sarai solo.

M'alzai d'arme sonante, e alla notturna Aura porsi l'orecchio, a udire intento

<sup>(</sup>d) Moi-lena, la pianura del Lena.

<sup>(</sup>e) Ossian era il più vecchio e'l più accreditato guerriero dopo Fingal. Perciò riguardava il padre come solo, quando gli mancasse il suo ajuto, e quando la tristezza lo indebolisse soverchiamente.

Lo scudo di Fillan: (f) ma suon di scudo Oui non s'intende; io pel garzon tremai. Ah scendesse il nemico! e soverchiasse (g) Il ben-crinito battagliero! alfine Údissi un sordo mormorio da lungi, Quasi rumor del Lego, allor che l'onde Irrigidite nei giorni del verno Si rapprendono in ghiaccio, e alternamente Screpola e stride la gelata crosta: Risguarda al cielo il popolo di Lara, E tempesta predice. I passi miei Sul poggio s'avanzàr: l'asta di Oscarre Mi splendea nella man; rossicce stelle Guardavano dall'alto. Alla lor luce Vidi Fillan che tacito pendea Dalla rupe di Mora: ei del nemico

<sup>(</sup>f) L'originale ha, stando ad ascoltar il vento della notte; ciò però non aveva altro oggetto che di sentire ove fosse Fillano, come apparisce da ciò che segue immediatamente. Ho perciò sostituito il fine reale di cotesta attenzione all'apparente.

<sup>(</sup>g) S' è veduto sul fine del canto precedente che Cathmor non era lontano con un'armata. Ucciso Cairbar, le tribù che lo seguivano ritiraronsi appresso Cathmor; e questi, come poi si scorge, avea deliberato di sorprendere Fingal di notte. Fillano era stato spedito al colle di Mora, ch'era a fronte dell'armata de' Caledonj, con ordine di batter lo scudo in caso di qualche movimento del nemico. Ossian, non udendo il noto segne del fratello, temendo per lui, andò a rintracciarlo. T. I.

Sentì la mossa romorosa, e gioja

Nel cor gli si destò (h); ma de'miei passi

Odesi a tergo il calpestìo; si volge,

Sollevando la lancia. E tu chi sei (i),

Figlio di notte? in pace vieni? o cerchi

Scontrare il mio furor? miei di Fingallo

Sono i nemici: o tu favella, o temi

L'acciaro mio: non son qui fermo invano,

Della stirpe di Selma immoto scudo.

E non avvenga mai che invan, risposi,
Fermo in guerra tu stia, vivace figlio
Dell'occhi-azzurra Clato (k): ad esser solo
Fingal comincia; oscurità si sparge
Sugli estremi suoi dì: ma pure ha seco
Duc figli (l) ancor che splenderanno in guerra.
A rischiarar di sua partenza i passi
Due rai questi esser denno. O sir dei canti,

<sup>(</sup>h) Sperando d'aver occasione di segnalarsi.

<sup>(</sup>i) Parole di Fillano.

<sup>(</sup>k) Clatho figlia di Cathulla re d'Inistorre, seconda moglie di Fingal, madre di Fillano e di Bosmina.

<sup>(1)</sup> Cioè due figli in Irlanda. Erano questi Ossian e Fillano. Fergus secondogenito di Fingal, per attestato del traduttore inglese, fondato sulla tradizione, trovavasi allora in una
spedizione riferita da Ossian in uno de'suoi minori poemi, che
non fu da lui pubblicato in questa raccolta. Abbiam però veduto nel primo canto di Temora, ch' egli accompagnò il padre
in Irlanda; nè si sa come sia sparito. Comunque sia, è certo
che in tutto il resto del poema non se ne fa più menzione.

Il garzon ripigliò, poco è che appresi
A sollevar la lancia, e pochi ancora
Nel campo son della mia spada i segni:
Ma una vampa e 'l mio cor: presso lo scudo
Dell'eccelso Catmòr, di Bolga (m) i duci
Vansi accogliendo, e tu veder gli puoi
Su quel poggio colà. Che far degg'io?
Tornar forse a Fingallo? oppure all'oste
De'nemici appressarmi? (n) Ossian, tu'l sai,
Nella corsa di Cona (o) altrui non cessi

(m) Le parti meridionali dell'Irlanda furono per qualche tempo conosciute sotto il nome di Bolga dai Fir-bolg, o sia Belgi dell'Inghilterra, che vi stabilirono una colonia. Bolg significa una faretra, dal che vien Fir-bolg che val a dire Arcieri, così chiamati perché si servivano dell'arco più di qualunque altra delle nazioni vicine. T. I.

(n) Fillano avido di gloria, vorrebbe appressarsi al nemico, per aver occasion di combattere. Ma temendo che Ossian
glielo vieti, finge di volersi accostare soltanto per esaminar
meglio il numero e le forze degl'Irlandesi. Perciò prevedendo
la risposta di Ossian, aggiunge d'esser veloce nel corso, con
che vuol fargli intendere, non esser da temere ch'egli resti sorpreso dai nemici, poichè come avrà osservato con diligenza lo
stato dell'armata di Cathmor, saprà ritirarsi a tempo, e salvarsi, mercè la sua velocità.

(o) Accenna una gara di corso fatta lungo il'Cona in qualche occasione solenne. È credibile che i Caledonj al par dei Greci si addestrassero regolarmente in questo esercizio. L'attitudine al corso appresso le nazioni mezzo selvaggie fu tenuta in pregio forse più che la forza del corpo. Omero caratterizza Achille dalla velocità. Che ad Oscar tuo. - Che mi rammenti Oscarre (p)
No no Fillan, non t'appressar, paventa
Di non cader, anzi che metta i vanni
La fama tua (q). Noto son io nel canto (r),
E accorro allor ch'è d'uopo: io le raccolte
A vegliar mi starò turbe nemiche.
Ma tu taci d'Oscarre: a che risvegli
Il sospiro d'un padre? infin che 'l nembo
Di guerra non passò, scordarmi io deggio
Del diletto guerriero (s): ov'è periglio
Non ha luogo tristezza, e mal sull'occhio
Di verace guerrier lagrima siede. (t)
Così gli estinti valorosi figli

<sup>(</sup>p) Queste parole non si trovano nell'originale. Ossian risponde tosto alla domanda di Fillano, indi passa ad Oscar posatamente. Pure era assai naturale, anzi indispensabile, ch'egli si scuotesse tosto al nome d'un figlio pocanzi ucciso, a cui appunto avea cessato di pensare un momento innanzi. Le due parole aggiunte fanno sentir il contrasto fra la tenerezza del padre e la ferinezza del guerriero.

<sup>(</sup>q) Chi moriva innanzi d'aver guidato una battaglia non avea dritto all'immortalità, nelle canzoni dei bardi. Il canto era privato, e restava per la famiglia, ma non si conservava tra le memorie della nazione.

<sup>(</sup>r) E perciò, quand'io morissi, non perderei che la vita; laddove tu perderesti la fama che dei ancora acquistarti.

<sup>(5)</sup> Di fatto, in tutto il poema non si fa più menzione di Oscar 1. 1.

<sup>(</sup>t) L'originale: la lagrima non dee abitar sull'occhie di guerra.

I nostri padri tra 'l fragor dell'armi
Dimenticar solean; (v) ma poi che pace
Tornava alla lor terra, allor tristezza,
Allor dei vati il doloroso canto
Circondava le tombe. (x) Era Conarte (y)
A Tràtalo fratel, primo fra i duci.
Portava di sua spada i monumenti
Ogni spiaggia, ogni costa; (z) e mille rivi
Misto volvean de' suoi nemici il sangue:
La fama sua, come piacevol aura,
Empiè la verde Erina: il popol tutto
In Ullina adunossi, e benedisse
L'eletto re, re della stirpe eccelsa

<sup>(</sup>v) Con questo medesimo spirito Priamo, presso O mero ne eauto 7. proibisce ai Trojani di piangere, cioè di abbandonarsi al lutto nel seppellire i loro morti. Vedi l'annotazione a quel luogo.

<sup>(</sup>x) Benchè il seguente episodio sembri nascer occasionalmente dalla conversazione de' due fratelli; è però visibile che il poeta aveva l'occulto fine di accennar l'antica origine delle tante guerre fra gl' Irlandesi e i Caledonj. Ciò dee servire a scusar appresso di noi questa digressione che può sembrar fuor di luogo, o più lunga di quel che permetta la circostanza. Dobbiam però riflettere che il poeta cantava per la sua nazione e per i suoi posteri. Noi non possiamo interessarci gran fatto per le antichità dei Caledonj; ma se questo squarcio appartenesse a un re di Sicione o di Argo, ignoto finora agli eruditi? ah che preziosa scoperta!

<sup>(</sup>y) Conar era figlio di Tremmor, che fu bisavolo di Fingal.

<sup>(</sup>z) L'originale: le sue battaglie erano sopra ogni costa.

De' padri suoi, (a) che la natia dei cervi Terra lasciò per arrecargli aita.

Ma dentro il bujo d'alterezza involti
Stavan d'Alnecma (b) i duci, e gian mescendo
Voci interrotte di dispetto e d'ira
Giù nel cupo di Muma, (c) orrido speco,
Ove dei padri lor le tenebrose
Burbere forme s'affacciavan spesso
Agli spiragli dei spaccati massi,
Rimembrando ai lor figli iratamente
L'onor di Bolga calpestato e offeso.
Come? (d) Conacte regnerà? Conarte
Di Morven figlio? uno stranier su noi?
No non fia vero. Essi sboccar col rugghio
Di lor cento tribù, torrenti in piena.
Ma fu rupe Conarte: infranta e doma
Dal fianco suo ne rimbalzò la possa.

<sup>(</sup>a) Ciò indica che gl' Irlandesi dell' Ulster erano una colonia de' Caledonj; che Conar o invitato, o spontaneamente si portò a soccorrergli nelle loro guerre, e che da quella popolazione fu eletto primo re d'Irlanda.

<sup>(</sup>b) Alnecma o Alnecmath era l'antico nome della provincia del Conaught. I duci d'Alnecma erano i Fir-bolg stabilità nella parte meridionale dell'isola, prima dello stabilimente dei Caledonj nell' Ulster. Da quel che segue apparisce che i Firbolg fossero i più potenti. T. I.

<sup>(</sup>c) Forse nell'originale c'è error di stampa per Moma, di cui vedi più sotto.

<sup>(</sup>d) Parole dei capi del Conaught.

(121)

Pur tante volte ritornàr, che alfine Cadder d'Ullina i figli. Il Re si stette Sopra le tombe de'suoi duci assiso, E declinava dolorosamente L'oscura faccia: in sè stesso ravvolto (e) Era lo spirto suo; gli estinti amici Seguir prefisse, e già segnato avea Il luogo della morte e della tomba. Quando Tràtalo venne, il re possente Di Morven nubilosa, e non già solo: Colgarre (f) era con lui, Colgarre il figlio Di Solincorma biancicante il seno, E dell'invitto Re. Non con più forza Tutto vestito di meteore ardenti . Dalle sale del turbine e del tuono Scende Tremmorre, e dal focoso seno Sopra il turbato mar sgorga tempesta: Di quella onde Colgarre alla battaglia Venne fremendo, e fea scempio del campo. Occhio di gioja rivolgeva il padre Sui fatti dell'eroe: ma che? di furto Venne una freccia, e'l suo gioir recise. (g)

<sup>(</sup>e) L'originale: ripiegata in sè stessa avea l'anima.

<sup>(</sup>f) Colgar era il primogenito di Trathal. Comhal, suo fratello, padre di Fingal, come assai giovine, sarà rimasto in Morven. T. I.

<sup>(</sup>g) L'originale: ma venne un dardo, senza altro.

Cadde Colgarre: gli si alzò la tomba, Nè una lagrima uscì: sangue, e non pianto Il Re versò per vendicare il figlio. Fuggi Bolga dispersa, e mesta pace Tornò su i colli: i suoi cerulei flutti Ricondussero il Duce al patrio regno. Allor la dolorosa rimembranza Del figlio estinto gli piombò sul core Con maggior possa, e lagrime sgorgaro (h) Dalle paterne impietosite luci. Nello speco di Furmo (i) il Re del figlio Pose la spada, onde il diletto eroe S' allegrasse in mirarla, e sullo speco I dolenti cantor con alte grida Al suo terren natio chiamar tre volte L'anima di Colgàr; tre volte udilli Lo spirto errante, e tre porse la testa Fuor di sua nebbia, e a quel chiamar rispose.

Colgar, disse Fillan, Colgar felice!
Tu fosti rinomato in gioventude.
Ma non per anco il Re vide il mio brando
Errar pel campo in luminose strisce.
Misero! con la folla inonorato (k)

<sup>(</sup>h) Nell'originale: il Re versò la lagrima muta.

<sup>(</sup>i) Furmono: Sarà questa una grotta in Morven; questo è il solo luogo in cui se ne fa menzione.

<sup>(</sup>k) Le canzoni dei bardi celebravano sempre il capitano,

Esco alla pugna, e inonorato e misto
Pur tra la folla alla magion ritorno.
Ma il nemico s'appressa. Osserva, ascolta,
Ossian, che romorio! non sembra il tuono
Del terren fra le viscese ristretto, (l)
Alle cui scosse traballando i monti
Si rovescian sul dorso i boschi ombrosi? (m)

Volsimi in fretta: sollevai nell'alto (n)
La fiamma d'una quercia, e la dispersi
Sopra il vento di Mora. A mezzo il corso
Arrestossi Catmorre. In tale aspetto
Rupe vid'io, sopra i cui fianchi il nembo
Sbatte le penne, e i suoi correnti rivi
Con nodi aspri di gelo afferra e stringe.
Cotal si stette rilucente, immoto
L'amico dei stranieri; (o) il vento ergea

non i guerrieri subalterni. Fillano per la sua gioventù non aveva ancora condotta l'armata.

(1) Sembra che Ossian supponesse che il tuono e 'l tremuoto nascessero dalla stessa causa.

(m) Si aggiunge nel testo: nè un sol soffio di vento esce dal cielo oscurito. Il traduttore talvolta trascura alcune particolarità oziose, affine di render lo stile più preciso e meno imbarazzato.

(n) Da ciò che segue sembra che Ossian ciò facesse per indicar ai nemici che indarno speravano di sorprenderli.

(o) Cathmor è spesso distinto da Ossian con questo onorevole titolo. La sua singolar generosità verso gli stranieri si rendeva notabile anche quei tempi d'ospitalità. T. I. La pesante sua chioma. O duce d'Ata, Della stirpe d'Erina, al volto, al braccio Il più possente ed il maggior tu sei. (p)

Primo tra' miei cantor, diss'ei, Fonarre Chiamami i duci miei, (q) chiama Cormiro L'igni-crinito, l'accigliato Malto, E'l torvo obliquamente riguardante Bujo di Maronan, vengami inanzi L'orgoglio di Foldano, e di Turloste L'occhio rosso-rotante, e venga Idalla, La cui voce in periglio è suon di pioggia Ristoratrice d'appassita valle.

Disse; nè quei tardàr: curvi e protesi
Stavan costoro alla sua voce, appunto
Qual se uno spirto de'lor padri estinti
Parlasse lor tra le notturne nubi.
Terribilmente strepitavan l'arme
Sul petto ai duci, e di lor arme uscia
Vampa fetal: così talor vampeggia
Il torrente di Brumo a'rai riflessi
D'infocati vapori; in suo viaggio

(p) L'originale: il più alto. Ho creduto che la miglior lode di Cathmor fosse l'altezza del valore.

<sup>(</sup>q) Da ciò si scorge che l'armata irlandese non era ancora in marcia, ma solo tumultuava per moversi, aspettando il cenno di Cathmor, che s' era inoltrato solo per osservar la posizione del campo de' Caledonj.

Notturno peregrin trema e s'arresta, E i rai più puri del mattin sospira.

Foldan, disse Catmorre, ond'è che tanto
Versar di notte de'nemici il sangue
Sempre dunque t'aggrada? (r) a' rai del giorno
Manca forse il tuo braccio? abbiamo a fronte
Pochi nemici: e fra notturna nebbia
Avviluppar dovremci? amano i prodi
Per testimon di lor prodezze il Sole. (s)
Ma.che, duce di Moma? (t) il tuo consiglio
È già vano per sè: Morven non dorme;
E gli aquilini suoi vigili sguardi
Non si parton da noi. Di loro squadre
Tutta s'accolga la rugghiante possa; (v)

<sup>(</sup>r) Apparisce da ciò, che Foldath fu quello che avea consigliato l'attacco notturno, benchè il poeta non ne abbia fatto cenno. Sembra che Cathmor, benchè dapprima ci avesse ripugnanza, fosse sul punto di cedere all'impazienza de' suoi capitani.

<sup>(</sup>s) Il testo: i valorosi godono di risplendere nelle battaglie della lor terra.

<sup>(</sup>t) Paese al mezzogiorno del Conaught, una volta fameso per la residenza del Pontefice de' Druidi. T. I.

<sup>(</sup>v) L'originale: ciascuno raccolga la possa della sua rugghiante tribu sotto la sua nube. Il paese sempre annuvolato e nebbioso può scusar in qualche modo la stranezza dell'espressione. Del resto le parole dell'originale sembrano piuttosto riferirsi agl'Irlandesi che ai Caledonj. Il traduttore ha scelto l'altra interpretazione come più degna della magnanimità di Cathmor.

Domani io moverò : doman di Bolga Contro i nemici andrò. Chiede vendetta (x) Degna di me di Borbarduto (y) il figlio, Già possente, ora basso. Inosservati, Foldan rispose, alla tua stirpe innanzi Giammai non fur della mia forza i passi. Di Cairba i nemici a'rai del giorno (z) Spesso incontrai, spesso respinsi, e 'l duce Di lodi al braccio mio parco non era: Or la sua pietra inonorata, e senza Stilla di pianto s'alzerà? nè canti Sulla tomba s'udran del re d'Erina? E allegrarsene ancora impunemente Dovran costoro? ah non fia vero: a lungo No non s'allegreran. Fu di Foldano Cairba amico: e noi mescemmo insieme Colà nel tenebroso antro di Moma (a)

<sup>(</sup>x) Nell'originale non c'è che questo: possente era colui, che adesso è basso figlio di Borbar-duthul; il che non ben si connette col sentimento precedente. S'è cercato di mettere un vincolo e una gradazion fra le idee.

<sup>(</sup>y) Borbar-duthul: il burbero guerrier dall'occhio oscuro. Era questi il padre di Cairbar e di Cathmor. Il nome di costui si adattava al suo carattere. Vedi ciò che di lui riferisce Malthos c. 6. v 329. T. I.

<sup>(</sup>z) Sembrava che Cathmor l'avesse tacciato di timore, rinfacciandolo di amar gli assalti notturni. Foldath ribatte questo rimprovero.

<sup>(</sup>a) Si credeva che la grotta di Moma fosse abitata dagli

147

Parole d'amistà; mentre tu ancora Fanciulletto inesperto ivi pel campo Capi mietendo di velluti cardi. (b) Io coi figli di Moma, io spingerommi Là su quei colli ; io sonnacchiosa o desta Morven disperderò. Cadrai Fingallo, Grigio-crinito regnator di Selma; Nè onor di pianto, nè di canto avrai.

Fiacco e basso (c) guerrier, Catmor soggiunse. Che parli tu? puoi tu pensar, puoi dunque Pensar tu mai, che di sua fama ignudo Cader possa l'eroe? che sulla tomba, Dell'eccelso Fingal tacciano i vati? Scoppieria dalla terra e dalle pietre Spontaneo il canto, e'l seguiria su i nembi. (d) Sai tu quando avverrà, che canti e lodi Scordi il cantor? quando cadrà Foldano. Troppo scuro se'tu, duce di Moma,

spiriti dei capitani dei Firbolg; e la loro posterità mandava quà a consultare, come ad un oracolo, intorno all'esito delle guerre. T. I.

<sup>(</sup>b) L'originale : mentre tu fanciullo nel campo inseguivi la barba del cardo.

<sup>(</sup>c) Il secondo termine è la spiegazione del primo.

<sup>(</sup>d) L' originale sta così : uscirebbe il canto di nascoso, onde n' avrebbe gioja lo spirto.del re. L'espressione è ambigua ed alquanto languida. La traduzione ha sviluppato quel senso che par che meriti d'esser vero.

Troppo sei truce, ancor ch'entro le pugne ll braccio tuo sia turbine e tempesta.
Che? bench'io di furor pompa non faccia, (e)
Forse scordai nella magion ristretta
D'Erina il re? non è con lui sepolto
L'amor mio pel fratello: allor che ad Ata
Tornar solea con la mia fama, io vidi
Sulla sua crespa annuvolata fronte
Errar sovente di letizia un raggio.

Ciascuno a cotai detti a'propri seggi Si ritirò con garrulo bisbiglio; E al lor vario aggirarsi alle notturne Stelle, scorrea su per li scudi e gli elmi Luce cangiante e fievole, qual suole Riverberar da uno scoglio golfo, Che l'aura per la notte increspa e lambe. Sedea sotto una quercia il duce d'Ata; Pendea dall'alto il suo rotondo scudo. Dietro sedeagli, e s'appoggiava a un masso Lo stranier d'Inisuna, (f) il gentil raggio

<sup>(</sup>e) L'originale: ho io scordato il re d'Erina nella ristretta sua casu? Foldath dalla sua ferocia traeva gloria d'amicizia verso Cairbar, e sembrava tacciar di freddezza il fratello Cathmor. Parve al traduttore che le parole aggiunte fossero necessarie per far sentir lo spirito di quel sentimento.

<sup>(</sup>f) Inis-huna, nome antico di quella parte dell'Inghilterra meridionale ch' è più prossima all'Irlanda. T. I.

Dall' ondeggiante crin, (g) che di Catmorre Venne sull'orme, e fè pel mar tragitto, Lumon (h) lasciando ai cavrioli e ai cervi. Non lunge udiasi tintinnir la voce Del buon Fonàr, sacra all'antiche imprese; E tratto tratto si sperdeva il canto Per lo crescente gorgoglio del Luba. Crotarre, (i) ei cominciò, sull'Ata ondoso Primo fermossi: (k) cento querce e cento Lasciàr più monti di sè stesse ignudi, Per fabbricar le risonanti sale De'suoi conviti, ove il suo popol tutto S'accoglieva festoso. E chi tra i duci Era in forza o bellezza a te simile, Maestoso Crotarre? al tuo cospetto Di repentina bellicosa fiamma S'accendeano i guerrieri, e uscìa dal seno

(h) Monte d' Inisuna.

273)

<sup>(</sup>g) S' intende con queste parole Sulmalla figlia di Gommor re d'Inisuna. Ella avea seguito Cathmor travestita da guerriero. La sua storia è riferita diffusamente nel canto 4.

<sup>(</sup>i) Crothar era l'ascendente di Cathmor, ed al suo tempo si accesero le prime guerre tra i Fribolgi e i Caeli. T. I.

<sup>(</sup>k) Egli però non fu il primo fra i Britanni che conducesse una colonia in Irlanda. Larthon l'avea preceduto, come si vedrà nel canto 7. Il poeta dice solo che Crothar fu il primo a stabilirsi in Atha. Essendo il cape di quella famiglia, dovette egli esser figlio o nipote del mentovato Larthon, che ne fu il primo ceppo. V. c. 7. v. 335.

Delle donzelle il giovenil sospiro Della stirpe di Bolga: al capo eccelso Feste feansi ed onori; e Alnecma erbosa D'un ospite sì grande iva superba. (1)

Le fere in caccia di seguir vaghezza Trasselo un di sino alla verde Ullina, Sul giogo di Drumardo. Iva pel bosco Conlama bella dall'azzurro sguardo, Conlama figlia di Casmino: il duce Adocchiò, sospirò: s'arresta incerta (m) Di rossor, di desio; vorria scoprirsi, Nascondersi vorrebbe; or mostra, or cela La sua faccia gentil tra rivo e rivo Dell'ondeggiante crin. Scese la notte, E la luna dal ciel vide il frequente

(m) Conlama è contrastata fra l'amore e'l pudore, mescolanza intercessante che domina spesso nei caratteri delle belle di Ossian. Il traduttore aggiunse qualche tratto a questa Pittura per far sentir meglio il contrasto; ma i tratti aggiunti sono rinchiusi in quelli del testo.

<sup>(1)</sup> Benche l'originale non chiami Crothar espressamente ospite, fa però abbastanza intendere ch' egli lo fosse; il che non par che s'accordi con ciò che s'è detto pur ora, ch'egli era figlio o discendente di Larthon già stabilito in Irlanda. Ma dallo stesso canto 7. apparisce che Larthon a vea lascinala a sua aposa in Inishuna, e che tratto tratto andava rivederla. Crothar potea dunque esser\*figlio o nipote di Larthon, ed esser stato allevato in Brettagna, di dove fatto adulto sia passato nel Conaught, ed abbia piantato in Atha la sede della famiglia.

Alitar del suo petto, e delle braccia L'inquieto agitar; che 'l nobil duce Era il dolce pensier de'sogni suoi.

Tre dì Crotarre con Casmino insieme Stettersi a festeggiar: nel quarto andaro Nel bosco a risvegliar cervetti e damme. Conlama coll'amabili sue grazie V'andò pur essa: in un angusto passo In Crotàr, s'abbattè; caddele a un tratto L'arco di man; volse la faccia, e mezzo Tra'l folto crin l'ascose. Arse Crotarre, E senza più la verginella ad Ata Tutta tremante seco trasse: i vati Venner coll'arpe ad incontrarli: e gioja Per la bella d'Ullina errava intorno.

Ma divampò di furibondo orgoglio
Turloco altier della donzella amante.
Venne ad Alnecma, e con armate squadre
Contro ad Ata si volse. Uscì Cormulte,
Il fratel di Crotarre; uscì, ma cadde;
Il suo popol ne pianse. Allor si mosse.
In maestoso e taciturno aspetto
La di Crotarre intenebrata forza:
Ei disperse i nemici, e alla sua sposa
Tornò letizia a serenar lo spirto.
Ma pugna a pugna sopraggiunse, e sangue

Sopra sangue sgorgò. Tutto era il campo Tombe d'eroi; tutte le nubi intorno Pregne d'ombre pendean di duci ancisi. Non avea Alnecma altro riparo o schermo Che di Crotar lo scudo, e d'esso all'ombra Tutto si strinse: ei de'nemici al corso Sè stesso oppose, e non invan: d'Ullina Pianser le desolate verginelle Lungo il rivo natio: volgeano il guardo Sospirando ai lor colli, e giù dai colli Non scendea cacciator: silenzio e lutto Possedea la lor terra, e udiansi i nembi Soli fischiar per le deserte tombe. Ma qual presaga di tempeste e venti Aquila rapidissima del cielo Move a sfidarli, e ne rattien la foga Con le sue poderose ale sonanti; Tal mosse alfin dalle morvenie selve Il figlio di Tremmòr, braccio di morte, Conarte il valoroso. Ei lungo Erina La sua possa sgorgò: dietro il suo brando Distruzion correa: di Bolga i figli Fuggir da lui, qual da torrente alpino; Che pel deserto rimugghiando scoppia Da sfracellati massi, e boschi e campi Seco avviluppa in vorticosi gorghi Irreparabilmente, e via si porta.

Crotarre accorse: ma d'Alnecma i duci
Fuggìr di nuovo. (n) Il re (o) tacito e lento
Si ritrasse in sua doglia. (p) Ei poscia in Ata
Splendette ancor, (q) ma d'una torba luce,
Come d'autunno il Sol qualora ei move
Nella sua veste squallida di nebbia
A visitar di Lara i foschi rivi;
Goccia d'infetto umor l'appassita erba,
E benchè luminoso, il campo è mesto.
Malaccorto cantor, perchè risvegli
Alla presenza mia la rimembranza
Di chi fuggì? (r) disse Catmor: s'è forse
Dall' oscure sue nuvole qualch' ombra

<sup>(</sup>n) Essendo Crothar l'antenato di Cathmor, il cantore delicatamente raddolcisce la sua disfatta col dir solamente che il suo pupolo fuggì. T. I.

<sup>(</sup>o) Qui é preso per capo.

<sup>(</sup>p) E dovette umiliarsi alla potenza di Conar.

<sup>(</sup>q) Ebbe occasione di segnalarsi in altre guerre; ma restò sempre afflitto di aver dovuto cedere al suo rivale.

<sup>(</sup>r) Cathmor avea tutte le ragioni di sgridar il cantore. Il complimento di Fonar non era punto obbligante per la famiglia di Atha, nè di buou augurio per Cathmor. Non poteva scegliersi argomento più inopportuno, nè più atto a scoraggiar l' esercito, e a far presagir male dell'esito della battaglia. Questo canto sarebbe stato meglio cantato a Fingal da Ullino. Il traduttore inglese dice che questo episodio è introdotto con molta proprietà, perchè spiega la prima origine delle guerre che sussistevano ancora tra i discendenti di Crothar e di Conar. Ciò è vero rapporto al lettori di Ossian. ma non già rapporto agli ascoltatori di Fonar. Non erat his locus.

Fatta agli orecchi tuoi, perchè tu tenti
Di sgomentarmi con novelle antiche? (s)
Abitatori di notturna nebbia,
Voi lo sperate indarno: a questo spirto
Non è la vostra voce altro che un vento
Atto solo a crollar mal ferme cime
D'ispidi cardi, e seminarne il suolo.
Altra voce mi suona in mezzo al petto, (t)
Nè l'ode altri che me; questa di mille
Guerre e perigli a fronte, al re d'Erina
Di fuggir vieta, ove l'onor l'appella.

Ammutissi il cantore, e lento lento (v) S'acquattò nella notte, e non rattenne Qualche cadente lagrima, (x) membrando Con quanta gioja in altri giorni il duce Porgeva orecchio al suo canto gradito.

Già dorme Erina; ma non scende il sonno Sugli occhi di Catmòr; vid'ei lo spirto

(x) Segue nell'originale: stanno i venti sulla sua barba.

<sup>(</sup>s) Essendo i cantori dell'ordine de' Druidi, i quali si arrogavano la prescienza degli eventi, si supponeva che essi pure avessero qualche soprannatural conoscimento dell'avvenire. Cathmor perciò credette che Fonar avesse scelto quell'argomento, affine di predirgli indirettamente il suo destino, ombreggiato in quello di Crothar. T. 1.

<sup>(</sup>t) Questo sentimento ricorda quello di Ettore nella sua risposta a Polidamante. Illiad c. 12.

<sup>(1)</sup> L'atteggiamento del cantore è simile a quello del sacerdote Crise dopo il rabbuffo d'Agamennone, Iliad. c. 1.

Dell'oscuro Cairba errar ramingo Di nembo in nembo, del funebre canto Sospirando l'onor. S'alzò Catmorre; E scorsa intorno l'oste sua, percosse L'echeggiante suo scudo. Il suon sul Mora L'orecchio mi ferì. Fillano, io dissi, Il nemico s'avanza; io sento il picchio Dello scudo di guerra: in quell'angusto Passo tu statti ; ad esplorar d'Erina Le mosse io me n'andrò: se pur soccombo, Se'l nemico prorompe, allor percoti Lo scudo tuo; risveglia il Re, che a sorte La sua fama non cessi. (γ) lo m'avviai Baldanzoso nell' arme, un rio varcando Che pel campo serpea, dinanzi i passi Del signor d'Ata, e dall'opposta parte Della verd' Ata il sir fecesi incontro Ai passi miei con sollevata lancia. Noi già già ci saremmo in tenebrosa Orrida zuffa avviluppati e misti, Quasi due spirti, che protesi e curvi Da due caliginose opposte nubi, S'avventano nel sen nembi e procelle: S'Ossian non iscorgea brillar nell' alto Il lucid'elmo del signor d'Erina. Sventolavano all'aura alteramente

(y) Essendo sorpreso dai nemici.

Le spaziose sue penne aquiline In sul cimiero, (z) e una rossiccia stella Sfolgorar si scorgea tra piuma e piuma.

Io rattenni la lancia. Oh! dissi, a fronte
Stammi l'elmo dei re. Chi sei? rispondi,
O figlio della notte; e s' egli accade
Ch'io t'abbatta sul suol, sarà famosa
D'Ossian la lancia? A questo nome il duce
Lasciò l'asta cader. L'alta sua forma
Fessi maggior: stese la destra, e disse
Le parole dei re: (a) nobile amico
Dei spirti degli eroi, (b) degg'io fra l'ombre
Incontrarti così? Spesso nei giorni
Delle mie feste io desiai sull'Ata
I passi tuoi di maestà ripieni, (c)
E'l tuo spirto gentile: ed or la lancia
Deggio alzar contro te? (d) Splendesse almeno,

<sup>(2)</sup> Lo stesso cimiero portavano i re caledoni, giacchè parlandosi dell'elmo di Fingal, troveremo spesso menrovate le penne dell'aquila. Conar e i suoi discendenti dovettero portarlo come indizio della loro origine caledonia; e la famiglia di Atha, che pretendeva aver diritto al trono dell'Irlanda, si sarà arrogata la stessa insegna reale.

<sup>(</sup>a) Parole nobili e generose.

<sup>(</sup>b) Non può darsi titolo più gentile nè più conveniente a un cantore.

<sup>(</sup>c) Ossian era già noto a Cathmor non pur di fama, ma di persona. Vedi il poema intitolato Sulmalla.

<sup>(</sup>d) Non si trova in queste poeste esempio di combatti-

E risguardasse i nostri fatti il Sole, S'è pur forza pugnar. Futuri duci Segneran questo luogo, e andran pensando Con tremito segreto agli anni antichi. L'additeran, come s'addita il luogo, Ove l'ombre dei morti hanno soggiorno, Che piacevol terrore all'alma inspira.

Che? rispos'io, dimenticanza forse Se noi scontrianici in amistade e in pace, Ci coprirà? forse è piacevol sempre La memoria di stragi e di battaglie Alle nostr'alme? e non ci assal tristezza In rimirar delle paterne pugne Gli orridi campi insanguinati; e gli occhi Non s'impregnan di pianto? ove con senso Di lieta gioja a risguardar si torna Le sale in cui tra lor festosi un tempo Fer di conca ospital cortese invito. Parlerà questa pietra ai di futuri Col crescente suo musco, e dirà: quivi Catmorre ed Ossian ragionaro in pace; Generosi nemici, e guerrier prodi. Pietra, è ver, tu cadrai; verrà 'l torrente

menti notturni. Le battaglie sian generali, sian particolari, erano sempre divise dalla notte. Cathmor, benchè con dispiacere mostra di non ricusar la battaglia, perchè non sembri che la notte gli serva di scusa.

Di Luba, e seco ti trarrà; ma forse Lo stanco peregrin su questo colle Addormirassi in placido riposo. E quando poi l'intenebrata luna Roterà sul suo capo, allor frammiste Le nostre ombre famose ai sogni suoi Entro il suo spirto desteran l'imago Di questo loco, e questa notte istessa. Ma perchè taci, e ti rivolgi altrove, Figlio di Borbarduto? Ossian, diss' egli Non obliati ce n'andrem sotterra; Saran fonti di luce i nostri fatti Agli occhi dei cantor; ma intanto in Ata S'aggira oscurità : senza il suo canto Giace il signor d'Erina. (e) Era il suo spirto Torbido e tempestoso, è ver; ma pure (f)Raggio di fratellevole amistade N'uscìa verso Catmòr, quasi da nembi Affocati dal tuon, raggio di Luna. Catmorre, io ripigliai, d'Ossian lo sdegno

<sup>(</sup>e) Da ciò si scorge che il canto funebre dovea cantarsi sopra la tomba del morto, altrimenti quest'ufizio poteva rendersi a Cairbar dai cantori irlandesi.

<sup>(</sup>f) Vuol domandare ad Ossian una canzone per Cairbar, ma non osa farlo apertamente; e si scusa di questo cenno indiretto, allegando i doveri della gratitudine e della benevolenza fraterna.

(474)

Non alberga sotterra, (g) e via sen fugge Il mio rancor sovra aquiline penne Da nemico giacente. Avrà Cairba Il suo canto, l'avrà; datti conforto Duce, la cura è mia. S'alzò, s' espanse L'anima dell' eroe, (h) trasse dal fianco Il suo pugnale; isfavillante il pose Nella mia man, (i) fiso mirommi, e muto Sospirando partì. Gli sguardi miei Lo seguitàr: ma quei di fosca luce Scintillante svanì, qual notturna ombra, Che a peregrin s'affaccia, indi del giorno Sul primo albor con mormorio confuso Si ricovra tra i nembi: egli la guata, Ma più e più la non compiuta forma Impicciolisce, e si dilegua in vento.

Ma chi è quel, che dalle falde uscendo Di nebbia del mattin, (k) vien dall'erbosa Valle di Luba? (1) gocciagli la chioma

<sup>(</sup>g) L'originale: non abita l'ira mia nella sua casa cioè a dire nella sua tomba. La traduzione ha espresso il sentimento in un modo più generale.

<sup>(</sup>h) Sembra ch' egli non aspettasse un atto così singolare di generosità; e che restasse sopraffatto e sorpreso.

<sup>(</sup>i) In pegno d'amicizia.

<sup>(</sup>k) S' intende che spunti il secondo giorno dell'apertura del poema.

<sup>(1)</sup> Il lettore si sarà già accostumato a queste maniere en-

Delle stille del ciel; vanno i suoi passi Pel sentier dei dolenti. (m) Ah lo ravviso; Carilo è questi, il buon cantore antico. Vien dall'antro di Tura: (n) ecco lì l'antro Nella rupe scavato. Ivi fors' anco Riposa Cucullin, sul nembo assiso, Che degli alberi suoi curva le cime. Udiam: che dolce il mattutino canto Sta sulle labbra del cantor d' Erina. (o) · Che scompiglio è sul mar? veggo affollarsi L'onde tremanti, impaurite, o Sole, All'appressar de' tuoi splendidi passi. Sole del ciel, quanto è terribil mai La tua beltà, quando vapor sanguigni Sgorghi sul suol, quando la morte oscura Sta ne' tuoi crini raggruppata e attorta! (p) Ma come dolce è mai, come gentile Tua viva luce al cacciator che stassi Dopo tempesta in sul suo poggio assiso, Mentre tu fuor d'una spezzata nube Mostri la bella faccia, e obliquamente

tusiastiche. Dopo la partenza di Cathinor comparve Carilo. Un altro lo avrebbe narrato, Ossian lo fa vedere, e trasfonde in chi l'ascolta il senso da cui fu egli colpito in vederlo.

- (m) Si mostra addolorato.
- (n) Ove stava ritirato dopo la morte di Cucullino.
- (o) Segue un'inno di Carilo al Sole.
- (p) Par che accenni il tempo di qualche infezione.

Van percotendo i tuoi gajetti rai Sul suo crin rugiadoso: egli alla valle Rivolge il guardo, e con piacer rimira, Rapido il cavriol scender dal monte. Ma dimmi, o Sole, e sino a quanto ancora Vorrai tu rischiarar battaglie e stragi Con la tua luce? e sino a quanto andrai Rotando per lo ciel, sanguigno scudo? Veggio morti d'eroi per la tua fronte Spaziar tenebrose, e ricoprirti La chiara faccia di lugubre velo. Carilo, a che vaneggi? al Sole aggiunge Forse tristezza? (q) Inviolato e puro Sempre è 'I suo corso, ed ei pomposo esulta Nel rotante suo foco: esulta, e rota Secura lampa: (r) ah tu fors' anche un giorne Spegner ti puoi: caliginosa veste · Di rappreso vapor (s) puote allacciarti Stretto così, che ti dibatta indarno, Ed orbo lasci e desolato il cielo.

Siccome pioggia del mattin, che lenta Scende soavemente in valle erbosa,

<sup>(</sup>q) Forse il Sole come maschio dovea, secondo Ossian, aver più fermezza della Luna, la quale egli suppone che s'abbandoni al dolore ed al pianto. Vedi Dartula.

<sup>(</sup>r) Qui pure parla col Solo come un ente animato. Credeva egli veramente così, o parla poeticamente?

<sup>(5)</sup> Intende probabilmente un' ecclissi . T. I. Ossian T. II.

Mentre pian pian la diradata nebbia Lascia libero il varco al nuovo Sole, Tale all'anima mia scende il tuo canto, Carilo amico. Ma di far co' versi Leggiadra gara sull' erbetta assisi Tempo questo non è: Fingallo è in arme; Vedi lo scudo fiammeggiante, vedi Come s'offusca nell'aspetto: intorno Già tutta Erina gli si volve; or odi: Quella tomba colà dietro quel rivo Non la ravvisi, o Carilo? tre pietre V'ergono il bigio capo, e vi sta sopra Fiaccata quercia: inonorato e basso Vi giace un re: tu n'accomanda al vento L'ombra negletta: è di Catmor fratello. (t) Schiudigli tu l'aeree sale, e scorra Per lo tuo canto luminoso rivo, Che l'oscura alma di Cairba irraggi.

<sup>(</sup>t) Questo è il solo titolo che gli può meritar quest'onore.

## CANTO III

## ARGOMENTO

Essendo giunta la mattina , Fingal dopo una parlata al suo popolo, conferisce il comando delle sue genti a Gaulo, ed egli assieme con Ossian si ritira sul giogo di Cormul, che dominava il campo di battaglia. Cathmor dal suo canto fa lo stesso, e affida le schiere irlandesi a Foldath. Canzoni militari dei bardi. Prodezze dei due capitani da diverse parti. Essendo Gaulo ferito da una freccia, e stando sul punto d'esser attaccato da Foldath, sopraggiunge Fillano a rinfrancar l'esercito caledonio, e fa prodigi di valore. Appressandosi la notte, Fingal richiama l'armata vittoriosa. Altre canzoni gratulatorie dei bardi. Fingal accortosi che fra' suoi guerrieri mancava Connal, ucciso da Foldath, fa che Ossian rammemori le sue lodi; indi manda Carilo ad inalzargli la tomba.

L'azione di questo canto occupa il secondo giorno dall'apertura del poema.

## CANTO III

Chi è quel grande là presso il pendente Colle de' cervi, dell' ondoso Luba Lungo il corso ceruleo? annosa pianta Isbarbicata da notturni venti Gli fa sostegno, ed ei sovrasta altero. Quel grande e chi sarà? tu sei, possente Progenie di Comàl, (a) che già t'appresti L' ultimo ad illustrar de' campi tuoi: (b) Sferzagli il vento il crin canuto: ei mezzo Snuda l'acciar di Luno; (c) ha volto il guardo Verso Moilena, onde l'armata Erina Movea fremendo alla battaglia. Ascolta Del Re la voce, ella somiglia a suono

(a) Fingal figlio di Comal e di Morna .

<sup>(</sup>b) A ragione chiama Ossian questa spedizione ultima de' campi di Fingal, perchè come vedremo nel canto 8 cgli dopo la vittoria depose per sempre il comando delle guerre, e lo rinunziò ad Ossian medesimo.

<sup>(</sup>c) Così chiama la spada di Fingal, perchè lavorata da Luno, celebre fabro di Loclin, ch'era come il Vulcano dei nord. T. 1.

D'alpestre rio. Scende il nemico, ei grida, Sorgete o voi delle Morvenie selve Possenti abitatori, e ad incontrarlo Siatemi scogli del terren natìo, Per li cui fianchi romoroso indarno Volvesi il flutto. Ah di letizia un raggio Scendemi all'alma; è poderosa Erina. Quando è fiacco il nemico, allor si sente ; Di Fiangallo il sospir, che morte allora Coglier potriami inonorata, e bujo Ne involveria la taciturna tomba: Ma chi fra' duci miei l'oste d'Alnecma Farassi ad incontrar? se pria non giunge All'estremo il periglio, il brando mio Di sfavillar non ama. A' prischi tempi Tal costume era il tuo, Tremmorre invitto, Correggitor de' venti, e tal movea Tràtalo il forte dal ceruleo scudo.

Ciascun dei duci a quel parlar pendea
Dal regio volto, e si scorgea negli atti
Misto a dubbiezza palpitar desìo.
Ciascun tra labbro e labbro in tronche voci
Rammenta i propri fatti, e alterna il guardo
Ad Erina, a Fingàl: ma innanzi agli altri
Stavasi Gaulo non curante e muto.
Solo ei tacea, che a chi di Gaulo ignote
Eran l'imprese? Esse al suo spirto innanzi

Tutte schieràrsi, e la sua man di furto Involontaria ricorreva al brando, Brando che in lui trovò, poichè la possa Mancò di Morni, successor ben degno. (d)

Ma d'altra parte crini-sparso, e chino Sulla sua lancia addolorato in vista
Stava il figlio di Clato: egli tre volte
Alzò gli occhi a Fingàl; tre su le labbra
Mentre parlava, gli spirò la voce.
Che dir potea? vantar battaglie e guerre
Giovinetto non può; partissi a un tratto,
Lungo un rio si prostese, aveva il ciglio
Pregno di pianto, e dispettosamente
Con la riversa lancia iva mietendo
Gl'ispidi cardi: l'adocchiò Fingallo,
Che seguitollo il suo furtivo sguardo.
Videlo, e di letizia il sen paterno
Rimescolossi, (e) tacito si volse

(d) Morni padre di Gaulo, inuanzi di morire ordino che la sua spada, la qual conservavasi nella famiglia, come una reliquia, fino dai giorni di Colgach il più famoso de' suoi antenati, fossegli posta a lato nel suo sepolero, commettendo nel tompo istesso a suo figlio di non levarla di là, se prima non fosse ridotto all'estremo pericolo. Poco dopo essendo due fratelli di Gaulo uccisi da Colderonnan signor di Clutha, egli andò al sepolero del padre per prendere la spada. Ossian avea composto un poema su questo soggetto, di cui non rimane altro che l'invocazione di Gaulo allo spirito del morto eroe. T. I.

(e) L'originale: si rivolse in mezzo l'affollata sua anima.

Inverso il Mora, e fra i canuti crini La mal sospesa lagrima nascose. Alfin s'udì la regal voce : o primo Della stirpe di Morni, immoto scoglio Sfidator di tempeste, a te la pugna A pro del sangue di Cormano affido. Non è la lancia tua verghetta imbelle In fanciullesca man, nè la tua spada Scherzosa striscia di notturna luce. Figlio d'egregio padre; ecco il nemico; Guardalo, e struggi. E tu Fillan m'ascolta: Mira del duce la condotta; in campo Lento o fiacco non è; ma non s'accende Di sconsigliato ardor: guardalo, o figlio; Egli del Luba nella possa adegua La correntia; ma non ispuma o mugge. (f)Del Mora intanto nebuloso in vetta Starommi a risguardarvi. Ossian del padre Tu statti al fianco; (g) e voi cantori, alzate Il bellicoso carme; al vostro suono Morven scenda a pugnar : l'ultimo è questo De' campi miei : (h) d'inusitata luce

<sup>(</sup>f) Ma non è veramente ardito.

<sup>(</sup>g) Essendo stato Ullino spedito in Morven col corpo di Oscar, Ossian sta appresso suo padre in qualità di primo cantore. T. I.

<sup>(</sup>h) Accenna indirettamente la sua determinazione di rinunziar il comando.

La vostra man lo mi rivesta, o prodi.

Qual subitano fremito a sentirsi
Di vento sollevantesi, o lontano
Mareggiar di turbate onde, che oscura
Crucciosa ombra sommove, e ne le sbalza
Isola a ricoprir, che da molt'anni
Fu cupo seggio di stagnante nebbia;
Tale è'l suon dell'esercito ondeggiante,
Che sul campo stendeasi. A tutti innanzi
Gaulo grandeggia: or quel ruscello, or questo
Tra'suoi passi zampilla: alzano i vati
Guerresche note: dello scudo accorda
Gaulo a quel suono il suon; strisciano i canti
Per le del vento sinuose penne. (i)

I.(k)

Là sul Crona un rivo sbocca;
Di notte ingrossa, e sul mattin trabocca.
Allor sè stesso incalza
Di balza in balza,
E spuma e strepita,
E massi sgretola,
E piante sbarbica;
La morte rotola

<sup>(</sup>i) L'originale: le armoniose voci s'alzano sugli orli del vento.

<sup>(</sup>k) Seguono tre canzoni militari. La prima tende ad incoraggir i soldati caledonj.

Nell' onda che tuona
Fra tronchi e sassi:
Lungi dal Crona,
Lungi i miei passi;
Non sia chi d'appressarlo a me consigli.
Di Morven figli,
Siate in la vostra possa
Come l' onda del Crona allor che ingrossa.

H.(l)

Ma su carro fiammeggiante
Là dal Cluta (m) ondisonante,
E chi mai sì fero appar?
Al suo aspetto turbarsi, crollarsi
Veggo i fonti,
Veggo i monti;
E il bosco
Rosso-fosco
Al suo brando vampeggiar.
Guardatelo,
Miratelo,
Come s' alza, come s'avventa!

<sup>(1)</sup> La seconda canzone è diretta a Gaulo. Si cerca di accenderlo maggiormente alla guerra, presentandogli l'immagine di suo padre Morni, guerriero ferocissimo, in atto di scagliarsi contro i nemici.

<sup>(</sup>m) Si accenna una spedizione di Morni presso il Clutha nel paese de' Britanni. Clutha, o Cluath è il nome celtico del fiume Clyde.

171

È 'l nemico turba e sgomenta!

Sarebbe questa mai l'ombra di Colgaco (1)

Nubi-disperditor?

Dimmi, sarestù mai Colgaço indomito Nembi-cavalcator?

No, no, che Morni è questo Morni, sir dei destrieri. (o) O Gaulo, il padre Guarda la tua battaglia; Gaulo non traglignar; tuo padre uguaglia.

III. (p)Già Selma si schiude;

(n) Secondo alcune tradizioni, questo Colgach è lo stesso ohe il Galgaco di Tacito. Era questi uno degli antenati di Gaulo figlio di Morni, e sembra certo ch'egli sia stato re o vergobreto de' Caledoni; dal che poi ebbero origine le pretensioni della famiglia di Morni al trono, che produssero molte molestie sì a Comal padre di Fingal, che a Fingal medesimo. T. I

(o) Morni è spesso distinto con questo titolo, a differenza di tutti gli altri guerrieri caledonj. Convien dire ch'egli più degli altri facesse uso del carro, o che avesse fatto qualche preda non indifferente di cavalli sopra i Danesi, o i Romani, che l'avesse poi reso celebre. Certo le montagne della Scozia non possono esser feconde di cavalli, e in più d'un luogo di queste poesie troviamo: i cavalli dello straniero.

(p) Fillano è l'oggetto della terza canzone. Vuolsi inspirar a questo giovine guerriero un valore temprato da dolcezza ed umanità, e gli si propone per modello suo padre Fingallo, dipingendolo nel punto che ritorna da una battaglia. Perciò la canzone a dir vero sarebbe stata meglio adattata al ritorno di Fillano dopo la vittoria di quello, che alle di lui mosse per una battaglia di esito incerto, per la quale facea mestier di

Già s'alzano i canti,
Già l'arpe tremanti
Si sente toccar.
Di snelli garzoni
Drappello giulivo,

Drappello giulivo, Il tronco festivo (7) Gia gode portar.

Di gioja foriera (r) Piacevole auretta Lusinga l'erbetta Con dolce sospir.

E l'intimo raggio Del Sole che cede, Già parte, già riede.

valore, e non di serenità. Forse però si diede alla canzone questo tornio ad arte e per buon augurio. Non dee dubitarsi che Fillano non torni vittorioso: basta ch' egli imiti il padre nella moderazione, come è certo che lo imiterà nel valore.

(q) Il tronco della quercia che deveva ardere per illuminare la notte.

(r) Le due stanze seguenti sono una parafrasi assai libera del testo di Ossian: le parole del poeta non sono che queste: volano su i campi erbosi le fosche onde dell'aura; un lontano raggio del Sole tinge le colline. È chiaro che queste particolarità così espresse riescono affatto oziose. Io ho procurato di renderle utili, facendo che l'aura e'l Sole partecipassero della gioja comune per la vittoria di Fingal. Preveggo che l'anime grammatiche non mi perdoneranno così facilmente d'aver cercato d'aggiunger qualche grazia al mio originale.

Al nostro gioir.

Ecco carco di fama

Ritorna il Re: ma perchè muta o Selma? (s)

Perchè guati così? Selma t'intendo:

Non muggì la battaglia? (t) or come il ciglio Così di pace ha pieno?

Guerra venne, ei tonò; sparve, è sereno. (v)

Fillan vivace (x),

Tuo padre in campo

Veggati un lampo, — e un vago raggio in pace.

Morven s'avanza a questo suono: un campo

- (5) Il poeta s'immagina che i Caledonj, che non aveano accompagnato Fingal alla guerra, restino meravigliati di vederlo tornar così placido.
  - (t) Tu vuoi dire.
- (v) L'originale: essa mugghiò, e vinse Fingallo. Questa risposta non è adeguata, ed Ossian non ha ben espresso il suo intendimento. I Caledonj non dubitavan se Fingal avesse vinto; ma si stupivano che, uscendo dalla battaglia, non conservassenel volto alcuna traccia di ferocia militare: doveasidunque rispondere, che la ferocia essendo aliena dal suo carattere, svaniva dal volto come dall'animo di Fingal, appena cessata la battaglia. In questo modo istesso intese questo luogo il traduttore inglese, come apparisce da una sua annotazione. Confesso che più d'una volta con Ossian mi convenne far l'ufizio di levatrice.
- (x) Qui pur nell'originale non c'è che questo: sii tu simile al padre tuo, o Fillano. Ho creduto meglio esprimer il senso che le parole di questo luogo, facendo però uso dell'espressioni familiari all'autore.

Vedi di lance fluttuar sospeso, Come d'autunno al variabil vento Campo di giunchi. Il Re s'ergea sul Mora Cinto dell' armi sue: cerulea nebbia Facea corona al suo rotondo scudo Ad un ramo sospeso. Al regio fianco Muto io mi stava, ed avea fermo il volto Sopra il bosco di Cromla, (y) onde lo sguardo Non mi scappasse alla battaglia, ed io Mi vi slanciassi nel bollor dell' alma, Che di desìo mi si gonfiava in petto: Proteso ho un piè, sospeso l'altro, (z) e d'alto Splendea d'acciar: tale il ruscel di Tormo (a) Mentre sta per cader, notturni venti L'inceppano di ghiaccio: il fanciulletto Lustrar lo scorge al mattutino raggio, Qual già solea; tende l'orecchio; oh, dice, Come sta così muto? e pensa, e guata (b).

<sup>(</sup>y) Il monte di Cromla era in vicinanza della seena del poema, ch' è a un dipresso la medesima con quella di Fingal. T. I.

<sup>(</sup>z) L'originale: il mio passo è avanzato verso la pianura. Ciò non parea che bastasse per somigliar al ruscello che sta per cadere, e s'agghiaccia per aria. Il picciolo tratto aggiunto rende e più pittoresco l'atteggiamento, e più esatta la comparazione che segue.

<sup>(</sup>a) Sarà forse un ruscello in Morven. Non se ne parla in altri luoghi.

<sup>(</sup>b) Non essendosi accorto ch'è agghiacciato.

175

Nè lungo un rivo neghittoso e lento Sedea Catmor, qual giovinetto imbelle In pacifico campo: onda contr'onda Torbida e grossa ei sospingea di guerra. Vide Fingal sul Mora, e in lui destossi Generosa alterezza. E 'l duce d' Ata (c) Combatterà, quando a pugnar non scende Di Selma il re? Va va, Foldan, conduci Il popol mio; folgor se' tu . Si slancia Il sir di Moma, somigliante a nube, Veste di spettri, ed abbrancò la spada, Bellicoso vapor: le mosse e i cenni Diè della pugna : le tribù, quai solchi D'onde ammontate, riversàr con gioja La gorgogliante possa. Altero il duce Primo impronta la via: sdegno si volve Nel regio sguardo. A sè chiamò Cormulte Di Dunrato signor; Cormulte, ei disse, Vedi tu quel sentier che obliquo serpe Del nemico alle spalle? ivi nascondi Le genti tue, che dal mio brando irato Morven non fugga: e voi cantori, udite: Non sia tra voi chi per costor la voce Osi di sollevar . Son di Cairba Costor nemici, e senza onor di canto

<sup>(</sup>c) Parole di Catmor.

Debbon cadere: il peregrin sul Lena Incontrerà la neghittosa nebbia, Ove affaldate le lor torbid'ombre Marciran nell'oblio, (d) nè fia che quindi Ne le sviluppi, e le sollevi e scorga Aura di canto alle ventose sale.

Mosse Cormulte intenebrato, il segue Muta la squadra: rannicchiati e stretti Dietro la rupe si calàr: ma Gaulo Gli codeggia coll' occhio, e a Fillan volto, Tu vedi i passi di Cormulte; or vanne, Sia forte il braccio tuo: quand'egli è basso, Rammentati di Gaûlo: io qui mi scaglio Fra le file de'scudi . Alzasi il segno Spaventoso di guerra, il feral suono Dello scudo di Morni; a quel frammischia Gaulo l'alta sua voce. Erto levossi Fingal sul Mora, e d'ala in ala intorno Vide sparsa la zuffa: a lui d'incontro Lucida stava in sull' opposto giogo La robustezza d' Ata (e): i duo gran duci Pareano appunto ( altera vista e bella )

<sup>(</sup>d) Tal era a que' tempi l'opinione intorno l'infelice stato dell'anime ch'erano seppellite senza il canto funchre. Non v'ha dubbio che questa dottrina non sia stata inventata dai cantori, affine di render il loro ordine più rispettabile e necessario. T. I.

<sup>(</sup>e) Cathmor.

Due luminosi spiriti del cielo
Ambo sedenti in tenebrosa nube,
Quando dal grembo suo versano i venti
Scompigliator di rimugghianti mari:
Sotto i lor occhi s'accavalla e infrange
Fiotto con fiotto; mostruose moli
Scoppiano di balene, e d'immensa orma
Stampan l'ondoso disugual sentiero.
Quelli nel suo chiaror sereni e grandi
Si risplendono a fronte, e l'aura addietro
Sventola i lumphi nebulosi crini.

M'inganno? o scorgo una focosa striscia Perder nell'aere? e che sarà? di Morni Il folgorante acciaro: armati ed arme Tu affasci o Gaulo; ove tu volga il passo Pullula morte. Ahimè! Tùrlato cade Qual giovinetta quercia incoronata Di frondeggianti rami. In riva al Moro Dorme la sposa ricolmetta il seno Fra l'errante suo crin: dorme, ma stende Ne'sogni suoi le biancheggianti braccia Al suo duce che vien: misera Oicòma! (f) Questa è l'ombra di lui; Turlato giace, Vane son tue lusinghe; e vano ai venti Tender l'avido orecchio a corre il suono

12

<sup>(</sup>f) Oichaoma, la sposa di Turlato: Ossian T. II.

Dell'echeggiante scudo: il suono è spento, Spento per sempre; il tuo diletto è un'ombra.

Nè già pacata di Foldan la destra Pendea sul campo: per stragi, per sangue Volvesi; in lui Conàl si scontra; acciaro Con acciar si frammischia. Ah! con quest'occhi Degg'io vederlo? o mio Conàl, son bianchi I crini tuoi: te de' stranieri amico Membra Dunlora (g) tua, membra la rupe Ricoperta di musco: allor che il cielo Rotolava i suoi veli, (h) il tuo convito Largo spandeasi; e 'l peregrin assiso Presso l'accesa quercia, udia tranquillo Romoreggiar per la foresta il vento. Ma canuto se' tu, possente figlio Di Ducaro (i) possente: ah perchè nuoti Nel sangue tuo? sopra di te si curva Sfrondata pianta, il tuo spezzato scudo Giaceti appresso, e al rio mescesi il sangue. Ghermii la lancia, e da furor sospinto Scendea tal morte a vendicar: (k) ma Gaulo.

<sup>(</sup>g) Dun-lora, contrada di Morven.

<sup>(</sup>h) L'originale: quando i cieli erano rotolati insteme, Quest'espressione sembra rappresentar il cielo ricoperto d'un velo azzurro, che all'appressar della notte vien da esso rivoltolato e raccolto.

 <sup>(</sup>i) Duth-caren. Se ne parla diffusamente sul fine del canto.

<sup>(</sup>k) L'originale: presi io la lancia nel mio furore, ma

Mi pervenne ed accorse: i fiacchi a lato
Passangli illesi: sol di Moma il duce
Segno è dell' ira sua. Da lungi in alto
Cenno si fean le micidiali spade. (l)
Acuto stral giunse di furto, e a Gaulo
Fere la man, cade l'acciaro a terra
Forte sonando: il pro' garzon di Selma
Giunge anelante innanzi al Duce, e a un punto
Ampio stesegli appiè sanguigno scudo,
Lo scudo di Cormulte. (m) Urlò Foldano

Gaulo ec. dalle quali parole potrebbe sembrare che Ossian si trovasse cogli altri nel campo; quand'egli in cambio stava sul Mora accanto di Fingal. Perciò le parole aggiunte erano necessarie per levarl'apparenza di contradizione. Del resto, convien che Ossian siasi stancato di guardar sempre al bosco di Cromla, come avea fissato di fare, e vedendo ucciso Conal, dovette esser tentato di scender si per vendicarne la morte, come per rinfrancar i Caledonj messi in rotta in quella parte da Foldath.

(l) Nell'originale: già avevano essi inalzato le micidiali lor lance. Il traduttore cangiò un poco l'espressione, e vi aggiunse da lungi; perchè, se i due guerrieri fossero stati a portata di ferirsi, Gaulo ferito in quel punto da una freccia, non avrebbe potuto sottrarsi al ferro di Foldath; e il soccorso di Fillano, non sarebbe giunto a tempo.

(m) Fillano era stato spedito da Gaulo per opporsi a Cormul che s' era posto in imboscata alle spalle de Caledonj. Si scorge che Cormul era stato ucciso da Fillano, altrimenti il giovine non si sarebbe impadronito del suo scudo. Il poeta essendo intento all'azioni principali passa leggermente su questo fatto di Fillano. T. I.

Parmi piuttosso che il sig. Macpherson passi un po'leg-

Al soccorso improvviso, e'l feroce urlo Tutto raccese il campo suo, qual suole Soffio di vento, che solleva e spande Pel frondoso di Lumo arido bosco Rapida spaziosa ala di fiamma.

Figlio di Clato, ah, disse Gaulo, un raggio Se' tu del cielo; al balenar gentile, Spianasi il mar rimescolato, e ai nembi Cadono vinte le rugghianti penne. (n) Giacque Cormulte a' piedi tuoi, per tempo Raggiungi tu l' avìta fama. O prode, Non ti spinger tropp' oltre; in tuo soccorso Rizzar l' asta io non posso; inerme in campo Restar degg' io; ma la mia voce almeno Combatterà con te: Morven il suono Ne ascolterà, di bellicosi fatti Confortator. La poderosa voce S'alzò nell' aere, ben diversa allora Da quella, onde solea di Strumo (o) in riva

germente su questo tratto. L'apparente leggerezza, del poeta è piena d'energia. Essa dà una grand'idea del valor di Fillano che audò, e vinse; e colpisce più vivamente lo spirito. Quello scudo insanguinato gettato a' piedi di Gaulo ha un' eloquenza d'azione non pareggiabile da quella della lingua.

<sup>(</sup>n) L'originale: tu sei un raggio del cielo, che giungendo sullo sconvolto profondo, allaccia l'ala della tempesta.

<sup>(0)</sup> Strumon, ruscello del colle: così chiamavasi l'abitazione di Gaulo nelle vicinanze di Selma. T. I.

Dar della caccia il segno. I guerrier suoi Curvansi nella mischia; egli nel mezzo Fermo e grande si sta, qual quercia annosa Di tempesta accerchiata; (p) in giù dai venti Pende fiaccato un noderoso ramo: Ella non cura, e radicata e vasta Sbatte e soverchia coll'aerea cima La nebbia che l'ingombra, asilo e segno Di meraviglia al cacciator pensoso.

Ma te, Fillan, segue il mio core, e calca L'ampio sentier della tua fama: il campo Falcia la destra tua: monti d'ancisi Fanno inciampo al tuo piè. Foldan, la notte Scese a tempo in tuo prò: Lena si perde Tra le sue nubi. Di Catmorre il corno, La voce di Fingàl suonaro a un punto. Morven l'intese, e con ansante foga Sen corse al Mora strepitando: i vati Quasi rugiada riversaro il canto Raddolcitor di bellicosi affanni.

### I.(q)

Chi vien da Strumo a passo lento e tardo,

<sup>(</sup>p) Il seguente sentimento sino alle parole ella nol cura, si è aggiunto dal traduttore, affine che la comparazione riuscisse viva ed esatta.

<sup>(</sup>q) Seguono tre canzoni per la vittoria, come tre se ne cantarono per la battaglia: ma l'ordine di queste è diverse

Coll'ondeggiante crin?

Volge ad Erina sospirosa il guardo,

Il bel guardo azzurrin.

Bella Evircòma, (r) e chi'l tuo duce uguaglia? Tema non turbi il sen.

Raggio di foco egli volò a battaglia, Raggio di luce ei vien.

Sol ch'egli alzi la spada,

Forza è che senza scudo, Di schermo ignudo – ogni guerrier sen cada.

II. (s)

Dolce letizia, qual piacevol aura,
L'alma restaura — del gran Re possente:
Fervongli in mente — i fatti alti e leggiadri
D'avi e di padri — che son ombra e polve;
E dentro volve — dissipati e spersi
Popoli avversi, — e le memorie amiche
D'imprese antiche; — ed ha fondata speme
Che di valore il seme

La prima è diretta a Gaulo. S'introduce in essa la sposa di quel guerriero, che ne aspetta ansiosamente il ritorno. Il traduttore, in queste canzoni, come in tutti gli altri pezzi lirici, ebbe sempre mira di sceglier il metro più conveniente alla natura dei sentimenti, e all'affetto che vuol destarsi nell'animo di chi ascolta.

<sup>(</sup>r) Evir-choama, moglie di Gaulo. Ell'era figlia di Casdu-conglas, signor d'Idronlo, una dell'Ebridi. T. I.

<sup>(</sup>s) Segue la seconda canzone per Fillano.

Per lui s'eterni; or che, fermando il ciglio Nell'onorato figlio, Vede de' padri suoi, siccome ei brama, Tutta avvivarsi e rinverdir la fama.

Come s'allegra il Sole in oriente Sopra un fecondo e vivido arboscello, In ch'ei col genial raggio possente Sparse il vital vigor che lo fa bello: Ei le fiorite chiome alteramente Spiega, dolce lusinga al venticello; Cedon le minor piante, e'l cielo arride: Così Fingallo al suo Fillan sorride.

### III. (t)

Quale il suono—del tuono sul monte
Quando al cielo s' offusca la fronte:
Tutto a Lara nel suo corso
Trema il dorso;
Tale il suono di Morven festosa,
Romorosa,
L'alma scote,—l'orecchio percote
Di profondo—giocondo terror.
Tornan essi risonanti,
Siccom'aquile rombanti,
Che s' affrettano anelanti

<sup>(</sup>t) La terza canzone s'indrizza a tutto il corpo delle truppe caledonie. Il traduttore se studiò d'imitar col suono lo schiamazzo d'un'armata vittoriosa.

Alle case frondeggianti; Già del sangue ancor fumanti Di cervetti saltellanti, Di capretti palpitanti, Che restàr conquisi e infranti Dall'artiglio sbranator.

Figli di Cona ondosa, a risguardarvi, Di meraviglia gravi, Fuor degli aerei chiostri, Vengono i padri vostri, - e vengon gli avi. Tal fu dei vati la canzon notturna Sopra il Mora de' cervi. Alzasi un foco Di cento querce rovesciate; in mezzo Ferve il convito: vi fan cerchio intorno I rilucenti eroi; fra lor Fingallo Facile a ravvisarsi. Al mormorante Soffio inegual d'occidentali venti Fischiar s'udiano l'aquiline penne, Cimier dell'elmo; ei lungo tratto in giro Volge alternando i taciturni sguardi. Alfin parlò: Sente il mio cuore un vuoto Nella nostra letizia, e tra' miei fidi Scorgo una breccia: d'una pianta altera Bassa è la cima; urla tempesta in Selma. Ov'è'l sir di Dunlora? al mio convito Obliarlo dovrò? Quand' egli ha mai Straniero o peregrin posto in oblio

(390)

Al convito, alla festa? E pur si tace? Ah! Conàl non è più: rivo di gioja Ti scontri, o duce; e rapida ti porti Falda di vento alle paterne sale.

Ossian, facella è l'alma tua: n'accendi
La memoria del Re; sveglia le prime
Scintille di sua gloria. Era canuta
La chioma di Conallo: i suoi verd'anni
Frammischiarsi co'miei; nel giorno istesso
Ducaro primamente agli archi nostri
Pose le corde, e a farne prova uscimmo
Contro i cervetti di Dunlora. (v) Assai,
Diss'io, Conallo, assai calcammo insieme
Sentier di guerra, e ci miràr più volte
I verdi colli d'Inisfela e l'onde
Videro biancheggiar le nostre vele,
Quando alla schiatta di Conarte aita
Recammo armati. (x) Per Alnecma un tempo
Ruggia battaglia appo Dutùla (y) ondoso.

<sup>(</sup>v) Dopo la morte di Comal, e durante l'usurpazione della tribù di Morni, Fingal venne educato prisatamente da Duth-caron. Fu allora ch'egli contrasse con Conal figlio di Duthcaron quella intrinsichezza, per cui ora tanto s'afligge della sua morte. T. I.

<sup>(</sup>x) S'intende in tempi posteriori alla spedizione accennata qui sotto, poichè al tempo di essa, Ossian non era ancor nato. La famiglia di Atha tentò più volte di sconvolger la successione nella stirpe di Conar.

<sup>(</sup>γ) Duth-ula, acqua oscuro-lanciantesi, fiume nel Conaught.

Dalle di Morven nebulose vette, Il buon Cormano (z) a sostener discese Ducaro, e non già sol; la di Conallo Lungo-crinita giovinezza a lato Stavagli: il garzon prode allor la prima Ergea delle sue lance; al re d'Erina Porger soccorso era tuo cenno, o padre.

Uscir con forte impetuosa piena
Di Bolga i figli: precedea Colculla, (a)
Il signor d'Ata; su la piaggia inonda
La marca della zuffa: ivi Cormano
Brillò di viva luce, e de' suoi padri
La fama non tradì: lungi dagli altri
Di Dulnora l'eroe fea strage e scempio
Del campo ostile, e del paterno braccio
Seguìa Conàl le sanguinose tracce.
Pur prevalse Ata: il popolo d'Ullina
Fuggì sperso qual nebbia: allora uniti
Di Ducaro e Conallo i forti acciari
Dier prove estreme di lor posse, e fersi,
Quai due rupi di pini irte le fronti,
Ai nemici, ai compagni inciampo ed ombra.

<sup>(</sup>z) Cormac figlio di Conar, secondo re d'Irlanda della stirpe de'Caledonj. La sollevazione dei Firbolg accennata in questo luogo accadde verso il fine del lungo regno di Cormac. T. I.

<sup>(</sup>a) Colc-ulla. Era questi fratello di quel Borbar-duthul, che fu padre di Cairbar e Cathinor.

(432)

Scese la notte: dalla piaggia i duci
Si ritrasser pensosi: un rivo alpestre
Al lor cammin s'attraversò; saltarlo
Ducaro non potea. (b) Perchè s'arresta
Il padre mio? disse Conallo, io sento
Il nemico che avanza: ah fuggi, o figlio,
Disse l'eroe, la possa di tuo padre
Già vacilla, e vien meno: alta ferita
'Toglie al piè la sua lena; infra quest'ombre
Lascia ch'io mi riposi. Oimè! qui solo
Non rimarrai tu già, Conàl soggiunse
Con profondo sospir, (c) d'aquila penna
Sarà 'l mio scudo a ricoprirti: ei mesto
Curvasi sopra il padre; invano; è morto.

Il di spuntò, tornò la notte; alcuno
Non apparia dei buon cantor solinghi,
In lor profondo meditare avvolti, (d)
Per dar lode all'estinto: e che? potea
Conàl la tomba abbandonar del padre,
Pria che l'onor della dovuta fama
Sciolto gli fosse? Di Datula i cervi
Egli ferì di trascurati colpi,

(b) Essendo ferito mortalmente.

(c) L'originale: disse lo scoppiante sospiro di Conal.

<sup>(</sup>d) Il termine dell'originale è deepneusins. Ecco in due parole il ritratto degli uomini invasati da quell'entusiasmo melanconico, che sembra il carattere distintivo del Genio.

E diffuse il convito: alcun non giunge. (e)
Ei sette notti riposò la fronte
Sulla tomba di Ducaro: lo scorse
Avviluppato di nebbiose falde,
Quasi vapor sopra il cannoso Lego.
Alfin venne Colgàn, (f) Colgàn, il vate
Dell'eccelsa Temora; egli di fama
Sciolse l'omaggio al morto eroe; sul vento
Ducaro salse, e sfavillonne: il figlio
Lieto si volse ad onorate imprese.

Dolce lusinga ad un regale orecchio, Verace suon di meritata lode, Disse Fingàl, quando e sicuro e forte L'arco del duce, e gli si stempra il core Alla vista del mesto. In cotal guisa, Sia famoso il mio nome, allor che i vati Co' vivi canti al dipartir dell'alma Aleggeran la nebulosa via. (g)

(e) Il coltissimo signor Domenico Traut osservò sagacemente che l'imbandigione del convito tendeva ad invitar i cantori, e solleticar la loro divozione, perchè rendessero più volentieri gli onori funebri all'ombra di Ducaro.

(f) Colgan figlio di Cathmul era il principal cantore di Cormac figlio di Conar, re d'Irlanda. Conservasi ancora sotto il nome di questo Colgan uno squarcio d'un antico poema intorno gli antori di Fingal con Roscrana. È probabile però che sia opera di qualche cantor posteriore, ma molto antico, che abbia imitato felicemente le maniere di Ossian. T. I.

(g) L'originale: quando i cantori faranno lume al sol-

Carilo vanne, e coi cantori tuoi Alza una tomba, ivi Conàl riposi Nell'angusto abituro: ah non si lasci Giacer pasto di nebbia alma di prode. (h) Manda la luna un deboletto lume Sul boscoso Moilena; a' raggi suoi, A tutti i prodi che cadér pugnando S'ergan pietre funebri; ancor che un duc-Ciascun non fosse, pur robuste in guerra Fur le lor destre; ne' perigli miei Essi aro il mio scoglio, ed essi il monte, Ond' io presi a spiegar d'aquila il volo. Quindi chiaro son io. Carilo, i bassi Non si scordin da noi. Canto di tomba Alzano i vati. Carilo precede; Seguon quei gorgheggiando; e la lor voce Rompe il silenzio delle basse valli, Che giacean mute co' lor poggi in grembo. (i)

Levarsi della mia anima. Poichè qui si parla della fama dopo la morte, non par che la frase sia la più adattata alla cosa. Se n'è sostituita un'altra più propria, e tratta ugualmente dal magazzino di Ossian.

(h) L'originale: non lasciar che l'alma del prode vada errando su i venti. Puro abbiam veduto in più d'un luogo che l'errar su i venti non era una pena, ma un trastullo dell'ombre. Ai venti ho sostituito la nebbia, il soggiornar nella quale vien sempre rappresentato come una sciagura.

(i) Nell'originale, dopo aver detto che cento cantori, seguendo Carilo, alzarono il canto della tomba, seguita: silenzio abita nelle valli di Moilena, ove ciascheduna co' suoi Intesi il lento degradar soave
Del canto dilungantesi, e ad un punto
L'anima isfavillò; balzai repente
Dal guancial dello scudo, e dal mio petto
Scoppiar rotte, incomposte, impetuose
Note di canto. Ode così talvolta
Vecchia dal verno dischiomata pianta
Il sibilo gentil di primavera;
Odelo, e si ravviva, e si fa bella
Di giovinette spoglie, e scote al vento
Le rinverdite sue tremule cime.

Dolce ronzìo di montanina pecchia
Errale intorno, e al rinnovato aspetto
Dell' erma piaggia, il cacciator sorride.

Stava in disparte il giovincel di Clato, Raggio di Selma; avea disciolto il crine, L'elmetto a terra scintillava. A lui Del Re la voce si rivolse, ed egli L'udì con gioja. O figlio mio, del padre Tue chiare gesta rallegraro il guardo. Mcco stesso diss'io: l'avìta fama Scoppia dalla sua nube, (k) e si riversa

proprj oscuri ruscelli serpeggia fra i colli. Ma come petea esservi silenzio nelle valli in mezzo a tanti canti? Si è cercato di conciliar alla meglio le parole del testo coll' idee del buon senso.

(k) l'originale: la fama dei padri nostri scoppia dalla compressa sua nube. Aggiunsi l'altro sentimento, senza di

Sul figlio mio: sei valoroso in guerra, Sangue di Clato, il pur dirò; ma troppo Temerario t'avanzi: in cotal guisa Non combattée Fingal, benchè temenza Fossegli ignoto nome. Alle tue spalle Sienti le genti tue riparo e sponda. Son esse il nerbo tuo. Così famoso Sarai tu per lunghi anni, e de'tuoi padri Vedrai le tombe. E' mi ricorda ancora, Quando dall'oceán la prima volta Scesi alla terra dall'erbose valli. Io mi sedea . . . (1) Noi ci curvammo allora Ver la voce del Re: s'affaccia agli orli Di sua nube la luna, e si fa presso La nebbia, e l'ombre de' nebbiosi alberghi Già di vaghezza d'ascoltarlo accese. (m)

cui a stento poteva intendersi il precedente. Del resto, la fama scoppia da una nube, perchè le nubi si suppongono abitate dall'ombre; e alla nube si dà l'aggiunto di compressa, come se da quella si spremesse tutto lo spirito dell'antica gloria per riversarlo sopra Fillano.

(l) Fingal si accinge a raccontar la storia che troveremo nel principio del canto seguente. L'attenzione dei guerrieri Caledonj interrompe naturalmente il filo della narrazione, e dà riposo ai lettori.

(m) L'originale: è presso la grigio-saldata nebbia, l'abitazione dell'ombre. Il traduttore spiegò il desiderio dell'ombre, perche questo solo dà importanza alla vicinanza della nebbia, che senza questo sarebbe una circostanza oziosa.

## CANTO IV

### ARGOMENTO

Continua la seconda notte. Fingal racconta al convito la sua prima spedizione in Irlanda, e il suo matrimonio con Roscrana figlia di Cormac. I duci irlandesi si radunano alla presenza di Catmor. Storia di Sulmalla amante di quest' eroe. Aspra contesa tra Foldath e Nalthos. Cathmor si ritira a riposare in distanza dall' armata. Apparizione dell'ombra di Cairbar, che oscuramente gli predice l'esito della guerra. Soliloquio di Cathmor. Egli scopre Sulmalla. Canto amatorio di questa donzella.

Ossian T. II.

# CANTO IV

Colà di Selma sulla roccia ondosa, (a)
Sì riprese Fingàl, sotto una quercia
Io mi sedea, quando sul mar da lungi,
Con la lancia di Ducaro spezzata,
Conallo apparve. Il giovinetto altrove
Da' propri colli rivolgeva il guardo,
L' orme del padre rimembrando in quelli.
Io m'accigliai: mi s' aggiràr per l' alma
Tenebrosi pensieri; i re d' Erina
Schieràrmisi dinanzi: impugno il brando.
Lenti i miei duci s' avanzàr, quai liste
Di nubi raggruppantisi, lo scoppio
Di mia voce attendendo; ai lor dubbiosi

<sup>(</sup>a) Questo episodio ha una connessione immediata colla storia di Conal e Dutcaron riferita sul fine del 3 canto. Il vero fine del poeta sembra quello di dar sempre maggiori lumi intorno le antiche gare fra i Caledonj e i Firbolgi; ma direttamente vien proposta la seguente istoria per dare a Fillano un esempio di giudiziosa condotta nelle battaglie, di cui quel giovine eroe mostraya d' aver bisogno. T. I.

Spirti era dessa, quasi all'aer soffio, Di nebbia sgombrator. Le vele al vento Di sciorre imposi: dall'acquose valli Già trecento guerrier stavan guatando Il brocchier di Fingàl, che in alto appeso (b) Tra le velate antenne al loro sguardo Segna le vie del mar! ma poi che scese La buja notte, io percoteva il cerchio Dator di cenni; (c) e per lo ciel con l'occhio Della vaga Ulerina (d) igni-crinita N'andava in traccia: la cortese stella Più non s'ascose, ella tra nube e nube Tenea suo corso; dell'amabil raggio Io seguitai la rosseggiante scorta Sull' ocean, che debilmente a quella Gìa luccicando. Col mattin tra nebbie Inisfela spuntò: nel seno ondoso Di Moilena approdai, ch'ampio si versa Tra risonanti boschi, Ivi Cormano

<sup>(</sup>b) Come insegna di guerra, e conforto dei riguardanti.

<sup>(</sup>c) Lo scudo a que'tempi prestava lo stesso uso che prestano a'tempi postri le squille, per avvisar prontamente la moltitudine.

<sup>(</sup>d) Ul-erin, la guida all' Irlanda, Stella conosciuta sotto questo nome ai tempi di Fingal, e molto utile a quelli che navigavano in tempo di notte dalle Ebridi, o sia dalla Caledonia, verso la costa di Ulster. Si può scorger da questo passo, che la navigazione in quo' tempi era considerabilmente avanzata fra i Caledonj. T. L.

Contro la possa di Colculla irato Schermo si fea del suo riposto albergo. Nè sol Corman n'avea timor; con esso Era Roscrana, (e) la regal donzella Dal guardo azzurro e dalla man di neve.

Appuntellati sul calcio dell' asta S'avvicinaro i tremolanti passi Del buon Cormano: un languido sorriso Spunta sul labbro, e duol calcagli il core, Videci, e sospirò: l'arme, diss'egli, Veggio del gran Tremmòr; questi di fermo Sono i passi del Re. Fingallo, ah! raggio Se' tu di luce al nubiloso spirto ' Dell'afflitto Cormano: o figlio mio, Il tuo valor vince l'età; ma forti Son d'Erina i nemici: adeguan possa Di rimugghianti rivi. E questi rivi Rimugghin pur, diss'io, l'alma sentendo Gonfiarmisi di nobile alterezza. (f) Forse svolver potransi. O sir d'Erina. Non siam schiatta d'imbelli . E che? Temenza Dunque verrà quasi notturno spettro A sbigottirci? ah no: crescon del paro Al nemico le forze, al prode il core.

<sup>(</sup>e) Era dessa la madre di Ossian.

<sup>(</sup>f) L'originale: risposi, nell'alzarsi della mia anima.

Non riversar bujo di tema (g) in petto D'animosi garzoni. A cotai detti, Pianto inondò la senil guancia: ei muto Per man mi prese: alfin soggiunse: o sangue Dell'ardito Tremmor, nube di tema Su te non soffio, e chi potrialo in terra? (h) Tu già nel foco de' tuoi padri avvampi; Veggio la fama tua, che qual corrente D'orata luce il tuo sentier t'addita. Seguilo, o prode. Sol l'arrivo attendi Del mio Cairba: (i) di mio figlio il brando Unir dessi al tuo acciaro. Egli d'Ullina Chiama la prole dai riposti seggi, E l'invita a battaglia. Andammo insieme Alla sala del re, ch' ergeasi in mezzo D'alpestri scogli, i di cui negri fianchi Logri avean l'orme di rodenti rivi. Quercie di spazìosi ispidi rami Vi si curvano intorno: ondeggia al vento Ivi folto scopeto: ivi Roscrana Visibil mezzo, e mezzo ascosa il dolce Canto disciolse: sdrucciolò sull' arpa

(g) L'originale semplicemente : bujo .

<sup>(</sup>h) L'originale: io non ti spingo incontro nube veruna .

<sup>(</sup>i) Cairbar figlio di Cormac, fu dopo re d'Irlanda. Il suo regno fu corto, ed ebbe per successore Artho padre di Cormac II, che fu assassinato da Cairbar signor di Atha. T. J.

La sua candida man; vidi il soave Girar dell'azzurrina pupilletta, Vidilo, e non invano: ella parea Uno spirito amabile del cielo, A cui s'avvolge vagamente intorno Negletto lembo di cerulea nube. (k)

Festeggiammo tre dì; la bella forma Sorgea tuttor nel mio turbato spirto. Corman fosco mi vide, e la donzella Dal candidetto sen diemmi; ella venne Dimessa il guardo, e'l crin dolce scomposta. Venne; ma pugna allor muggio. Colculla S'avanza; impugno l'asta, inalzo il brando, Mi circondano i miei; per entro i solchi Spingiamci in folla del nemico. Alnecma Fuggì, cadde Colculla; in mezzo a' suoi Tornò Fingal carco di fama. O figlio, Famoso è quel, cui fan riparo a tergo I suoi campioni: il buon cantore il segue Di terra in terra: ma colui che solo Sconsigliato s'avanza, ai dì futuri Poche imprese tramanda. Oggi sfavilla D'altissimo splendor, doman s'eclissa. Una sola canzon chiude i suoi vanti; Serba un sol campo il nome suo, nè resta

<sup>(</sup>k) L'originale: era simile a uno spirto del cielo mezzo aviluppato nel lembo d'una nube.

La rimembranza dei suoi fatti altrove, Fuorchè colà dove affrettata tomba Fa vie via pullular le piote erbose.

Così parlò l'eccelso Re: sull'erto Giogo di Cormo (l) tre cantor versaro Il canto lusinghevole del sonno, E quei discese. Carilo ritorno Fè dalla tomba di Conallo. O duce, (m) Non fia che giunga al tuo squallido letto La voce del mattin, nè presso il freddo Caliginoso tuo soggiorno udrai Latrar di veltri, o scalpitar di damme.

Come a meteora della notte intorno
Allumatrice di turbate nubi
Volvansi queste: in cotal guisa Erina
Intorno d' Ata al luminoso duce
Tutta s'accolse. Egli nel mezzo altero,
Quasi per vezzo spensieratamente
Palleggiando la lancia, accompagnava
L'alzarsi alterno e l'abbassar del suono,
Che uscia dall'arpa di Fonarre. Appresso
Contro un masso appoggiata era Sulmalla,
Dal bianco sen, dal cilestrino sguardo,

<sup>(1)</sup> Cornul. Così chiamavasi il giogo più elevato del monte di Mora. T. I.

<sup>(</sup>m) Le parole seguenti possono ugualmente riferirsi a Carilo e ad Ossian.

Sulmalla di Gomòr, sir d'Inisuna. •
Già di queste in soccorso il campion d'Ata (n)
Venne, e i nemici ne fugò: lo vide
Maestoso la vergine e leggiadro
Nella sala paterna, e non cadea •
Indifferente di Catmorre il guardo

(n) Affine d'illustrar questo luogo, recherò qui la storia intera, come l'ho raccolta da altri poemi. I Firbolgi, che abitavano l'Irlanda meridionale, essendo originariamente discesi dai Belgi, che possedevano il mezzodi e l'occidente della Brettagna, mantennero per molti secoli un'amichevole corrispondenza col loro paese nativo; e mandarono ajute ai Belgi britanni, quand' essi erano stretti da' Romani, o da altri venturieri venuti dal continente. Conmor re d'Inishuna (cioè di quella parte della Brettagna meridionale, ch'è al dirimpetto della costa d'Irlanda) essendo attaccato non so da quali nemici. mandò per ajuto a Cairbar, signor d'Atha, il più potente capo dei Firbolgi, Cairbar inviò, in soccorso di Conmor, suo fratello Cathmor, Questi, dopo varie vicende pose fine alla guerra colla total disfatta dei nemici, e tornò trionfante alla residenza di Conmor. Qui al convito Sulmalla figlia di Conmor s' innamorò disperatamente di Cathmor. Ma questi innanzi che la passione della donzella fosse scoperta, era stato richiamato in Irlanda da suo fratello Cairbar, per la nuova che quegli aveva ricevuta della spedizione di Fingal. Catmor essendogli il vento contrario s' arrestò tre giorni nella baja vicina. In questo tempo Sulmalla travestita da guerriero venne ad offerirgli i suoi servigi. Cathmor l'accettò senza conoscerla, e avendo fatto vela per l'Irlanda, arrivò in Ulster poco prima della morte di Cairbar: dal che si comprende ch'egli non ebbe parte nella cospirazione del fratello, e nell'assassinio di Cormac. T. I.

Su la donzella dalle lunghe chiome. • Ma'l terzo giorno dall'acquosa Erina Fiti sen venne, (o) e raccontò l'alzarsi Dello scudo di Selma, (p) ed il periglio Dell'oscuro Cairba. Il duce a Cluba (q) Spiegò le vele: invan; che in altre terre Soggiornavano i venti. (r) Egli tre giorni Sulla spiaggia si stette, e l'occhio addietro In ver le sale di Gomor volgea: Che della figlia gli pungeva il core La rimembranza; e ne traea sospiri. Or quando a risvegliar l'assonnate onde Il vento incominciò, scese dal colle. Sconosciuto guerrier, che di far prova

<sup>(</sup>o) Nome d'un messo irlandese.

<sup>(</sup>p) Questa espressione significa l'incominciar della guerra. La cerimonia usata da Fingal quando si accingeva a qualche spedizione vien referita da Ossian in uno de'suoi minori
poemi. Un cantore di mezza notte andava alla sala, ove le
tribù festeggiavano nelle occasioni solenni; intonava la canzon
della guerra; e chiamava tre volte gli spiriti dei loro morti
antenati a venir sulle loro nuvole a mirar le azioni dei loro
figli. Allora Fingal appendeva lo scudo di Tremmor a un albero sopra la rupe di Selma, battendolo per intervalli con la
punta rintuzzata d'una lancia, e cantando intanto la canzon
nella guerra. Così faceva egli per tre notti consecutive, e nel
tempo stesso mandava messaggieri a convocar le tribù. T. L.

<sup>· (</sup>q) Braccio di mare in Inishuna.

<sup>(</sup>r) Era bonaccia.

Dell'asta giovinile avea vaghezza Nei campi di Catmorre. Ah sotto l'elmo Qual volto si nasconde! (s) era Sulmalla. Venne anelante con forzati passi Dietro l'orme del Re: natava in gioja La sua azzurra pupilla in rimirarlo, Quando stendea le ben composte membra Lungo il ruscello. Ma Catmòr credea Ch'ella pur anco cavrioli e damme Inseguisse con l'arco; oppur che assisa Sopra la vetta di Lumon, la bianca Mano stendesse ad incontrar il vento Che spirava da Erina, amato albergo Del suo diletto: di tornar per l'onde Promesso avea, ma lo prevenne. È dessa, Volgiti, o duce, hai la tua bella accanto.

L'eccelse forme dei campion d'Erina Cerchio feano a Catmòr; nessun mancava, Fuorchè Foldan dal tenebroso ciglio. Giacea lungi costui sotto una pianta, (t) Riconcentrato nel profondo orgoglio Di sua caliginosa anima: (v) al vento

<sup>(</sup>s) Questo sentimento non si trova nel testo. Ossian non so come scordò il suo favorito interrogativo quando forse il luogo lo richiedeva di più. Il traduttore suppli per lui.

<sup>(</sup>t) Indispettito per aver perduta la battaglia contro Fillano.

<sup>(</sup>v) L'originale: involto nell'altera sua anima.

Stride l'ispido crine: ei tratto tratto
Va borbottando discordanti note
Di dispettoso canto: alfin cruccioso
Pesta la pianta colla lancia, e parte,
E cogli altri si mesce. Al raggio ardente
D'arida quercia il giovinetto Idalla
Splender vedeasi in placido sembiante.
Giù per la fresca rubiconda guancia
In lunghe liste d'ondeggiante luce
Cadegli la biondissima ricciaja.
Soave era sua voce, e lungo il Clora
Soavemente l'accordava al suono
Di music'arpa, e col gentil concento
Temprava il rugghio del ruscel natío.

Re d'Erina, diss'ei, conviti e feste
Richiede il tempo: or via, fa' che si desti
La voce dei cantor: l'alma dal canto
Torna più fresca e vigorosa in guerra.
Notte copre Inisfela; errarci intorno
Già scorgo i passi luridi dell'ombre;
L'ombre dei spenti in guerra intorno stanci
Sitibonde di canto: al canto, all'arpe,
S'allegrino gli estinti. Estinti e vivi
(Scoppiò in tai detti di Foldan lo sdegno)
Copra dimenticanza (x): in faccia mia

<sup>(</sup>x) Non poteva dirsi a que' tempi bestemmia più esecrabile.

205

Si ragiona di canto, or ch'io son vinto? Ma no, vinto non fui; (y) sallo il nemico Se'l mio sentier fu turbine e procella. Stroscia di sangue m'allagava i passi, Piovea morte l'acciar: ma che? gl'imbelli Stavanmi a tergo: indi fu Morven salva. Or va', 'molle garzon, tasteggia l'arpa Nella valle di Clora: ogni sua corda Dura risponda (z) alla tua voce imbelle.

- (y) S' è aggiunto qualche tratto all'originale per dar più risalto alla feroce jattanza di Foldath, che gli viene poi aspramente rimproverata da Malthos. L'espressioni del testo son queste: innocuo non fu però il mio corso in battaglia: ruscello di sangue circondavami i passi ec. La confessione d'esser vinto in bocca d'un uomo così orgoglioso com'era Foldath parea meritare un correttivo più forte, e ciò che segue non par caricato abbastanza, perche Malthos si scagli con tanta forza contro l'eccessiva millanteria del suo emulo. Qualche tratto aggiunto nella traduzione fu preso appunto dalla risposta di Mathos: il corso tuo, o sire di Moma, si assomigliava ad un turbato ruscello: rotolavano i morti sul tuo sentiero. Il traduttore avendo di sopra fatto uso di sentimenti analoghi, gli ha poi soppressi a quel luogo, sostituendone degli altri dello stesso genere. Il far che Ossian medesimo interpreti o abbellisca sè stesso, è un metodo usato assai spesso dal traduttore .
- (z) Dura risponda, sono appunto le parole del testo, ma il senso non è quello della traduzione. Dura in questo luogo deve essere un fiume, o un monte del Conaught, ma non si può dirne nulla di certo, perchè nè Ossian lo nomina più, nè il sig. Macpherson ce ne dà veruna contezza. Comunque sia

Mentre più cerchi d'adescar cantando
Donna che adocchia in un boschetto ascosa
La tua gialliccia effemminata chioma.
Va' sul Clora, garzon, fuggi dal Luba;
Questo è campo d'eroi. L'ascolti, e il soffri,
Re di Temora? (a) con arcigno volto
Malto riprese. A te, signor, s'aspetta
Dar della pace e della pugna i cenni.
Contro i nemici tuoi spesso tu fosti
Foco distruggitor, spesso atterrasti
Entro tombe di sangue armate intere,
Ma nel tuo ritornar chi di baldanza
Parole intese? (b) I furibondi, i folli
Sol si pascon di stragi e spiran morte.
Sopra la punta della lancia è fitta (c)

Foldano augura a Idalla che Dura gli risponda, il che non è augurio molto tristo per un cantore. Cotesto incognito Dura irlandese mi risvegliò l'idea del dura italiano; e veggendo che da questo termine inteso alla nostra foggia potea risultarmi un senso meglio adattato alle persone e alla circostanza, non seppi astenermi dall'ammetterlo, adornando alquanto il luogo senza cercar se il Dura d'Irlanda o altri per lui potesse offendersi alla mia arditezza;

(a) L'originale più sedatamente: re di Temora, a te solo si aspetta esser capo in guerra. La sierezza di Malto parea che ricercasse un po' più d'impeto.

(b) L'originale: chi udi le tue parole.

(c) L'originale: la loro memoria riposa sulle ferite della loro lancia ; la battaglia è ripiegata nei loro pensieri.

207

La lor memoria, ed han pensieri e sensi Di zuffe e sangue avviluppati e intrisi. Sempre parlan costor. Duce di Moma, Vanta a tua posta il tuo valor: tu sei Nembo, turbin, torrente. E che? tu solo Scuoti la lancia? avesti a fronte i forti; Non i fiacchi alle spalle. (d) Ah! fiacchi noi? Osil tu sostener? c'è chi tel niega, Chi del tuo irato impareggiabil brando Non teme il paragon. Farsi due vampe Nel volto i duci, stralunar gli sguardi, Curvarsi innanzi ed impugnar le spade Fu solo un punto. In fera zuffa avvolti, Il convito regal già già di sangue Bruttato avriano; se di nobil ira Non s'accendea Catmòr. Trasse l'acciaro Riverberante, e imperioso in atto, Olà, gridò, freno a que'spirti insani, (e) Figli dell'alterezza: oltre, nel bujo Correte a rimpiattarvi: a sdegno forse Provocarmi v'alletta? e trarmi a forza Contro d' entrambi a sollevar la spada? Guai se . . . non più: questo di gare e risse

(e) L'originale: via, (o giù) le vostre rigonfiate anime.

<sup>(</sup>d) Tutto ciò che segue, sino alle parole, farsi due vampe, s' è aggiunto dal traduttore, per far un po'più di strada alla zussa seguente, che non sembrava abbastanza preparata.

Tempo non è; sparitemi dinanzi,
Nubi importune; del comun diletto
Non turbate la gioja. Ambo allibiro,
Ambo s'allontanar di quà, di là
Taciti, rannicchiati; avresti appunto
Viste di paludosa infetta nebbia
Due smisurate ed orride colonne,
Quando di mezzo in suo chiaror sovrano
Vi spunta il Sol; s'arretran quelle, e dense
In se raccolte tenebrosamente
Van roteando ai lor cannosi stagni.

Stavan gli altri guerrier taciti a cerchio Della mensa regale, e ad ora ad ora Volgean mal fermo rispettoso il guardo D' Ata al signor, che passeggiava in mezzo Nel nobile fervor di sua grand'alma, Che intiepidiasi, e già spuntava in quella L'amabil calma, e 'l bel seren natìo. Sul campo alfin l'oste sdrajossi, il sonno Scese in Moilena: di Fonar soltanto Seguìa la voce a risonar Catmorre, Sangue di Larto, il condottier del Lumo. (f)

<sup>(</sup>f) Lear-thon, nome del capo di quella colonia di Fisbolg che prima tragittò in Irlanda. Lo stabilimento di Lathon in questo paese è riferito diffusamente nel canto 7. Qui è chiamato Larthon di Lumon, dal monte d'Inishuna che sommimistro la materia alla fabbrica della sua nave.

Ma non l'udia Catmòr; sopito ei giace Lungo un fremente rio: sibila il crine, Gradito scherzo alla notturna auretta.

· Venne Cairba a' sogni suoi, ravvolto Tra fosca nube, che per vesta ei prese Nel grembo della notte: oscura in volto Gli spuntava letizia; inteso avea La funebre canzon, che alla sua ombra Carilo sciolse, (g) e ne volò repente All'aeree sue stanze: usciro i rochi Accenti suoi col fremito confusi Del mormorante rio ! Gioja riscontri L'anima di Catmòr: Moilena intese La voce sua; Cairba ebbe il suo canto. Or veleggia su i venti; è la sua forma Nelle sale paterne; ivi serpeggia Quasi vampa terribile che striscia Per lo deserto in tempestosa notte. Generoso Catmorre, alla tua tomba Vati non mancheranno: amor dei vati Fu sempre il prode: lusinghiera auretta È il tuo nome, o Catmòr. Ma odo, o parmi (h)

(g) Vedi il fine del canto 2.

<sup>(</sup>h) L'ombra di Cairbar predice indirettamente la morte di Cathmor, enumerando i segnali, che, secondo l'opinione di que' tempi, precedevano la morte delle persone famose. V. il ragionam prelim. Del resto le parlate dell'ombre presso di Os-Ossian T. II.

Un suon lugubre; nel campo del Luba Stavvi una cupa voce. Aerei spettri, Inforzate il lamento: eran gli estinti Carchi di fama: ecco si gonfia e cresce Il mesto suon, l'aere se n'empie, il nembo Ulula. Addio Catmòr... tra poco... (i) addio.

Fuggì ravvoltolandosi: l'antica
Quercia sentì la sua partenza, e'l capo
Sibilante crollò. Dal sonno il duce
Scossesi, impugna l'asta, il guardo intorno
Desìoso rivolge; altro non vede
Che notte atro-velata. Ella è la voce,
Disse, del re: ma la sua forma è ita.
O figli della notte, i vostri passi
Non lascian orma: in arido deserto,
Quasi del Sole ripercosso raggio,
Comparite talor, ma sparite anco
All'apparir dei nostri passi: or vanne
Debole stirpe: in te saper non regna. (k)
Vane son le tue gioje, a par d'un sogno

sian sono per lo più concise ed oscure, il che giova a sparger un non so che di più rispettabile sopra queste scene soprannaturali.

(k) Si sente che l'eroe è alquanto indispettito per questa predizione poco obbligante.

<sup>(</sup>i) L'originale: Cathmor in breve fia basso. S'è creduto meglio lasciar il senso interrotto. Lo stesso s'è fatto più sotto al v. 307. ovo Cathmor ripete le parole dell'ombra.

Che lusinga e svanisce, o quale all'alma Lieve-alato pensier s'affaccia e passa. Catmor.... tra poco... e che sarà? fia basso, Scuro giacente in la magione angusta: Ve' co'mal fermi ancor socchiusi lumi

Non arriva il mattin? Vattene, o ombra, Battaglia è'l mio pensier: tutt'altro è nulla. Già sovra penne d'aquila m' inalzo Ad afferrar della mia gloria il raggio. Giaccia sul margo a serpeggiante rivo In solitaria valle anima imbelle Di picciolo mortal: passano gli anni, Volvonsi le stagioni, ei neghittoso Torpe in riposo vil: ma che? la morte Vien sopra un nembo tenebrosa e muta, E 'l grigio capo inonorato atterra. Tal io non partirò. Non fu Catmorre Molle garzone ad esplorare inteso Covil di damme: io spaziai coi regi, Con lor venni a tenzone, e'l mio diletto Fu mortifero campo, ove la pugna Spazza dal suol le affastellate squadre, Qual forte soffio accavallate nubi.

Così parlò d'Alnecma il sire, e ferma Serenità gli si diffuse in petto: • Quasi fiamma vital valor gli serpe Di vena in vena: maestosi e grandi Sono i suoi passi, e già sgorgagli intorno Il raggio oriental. Vid'ei la grigia
Oste gradatamente colorarsi
Alla nascente luce, ed allegrossi,
Come s'allegra un spirito del cielo,
Ch'alto su i mari suoi s'avanza, e quelli
Vede senz'onda, e senza penna i venti:
Fallace calma e passeggera; ei tosto
Risveglia i flutti imperioso, e vasti
Sonante spiaggia a flagellar li spinge.

Lungo la ripa d'un ruscello intanto
D'Inisuna la vergine (I) giacea
Addormentata. Dall'amabil fronte
Caduto era l'elmetto: ella sognando
Sta nelle patrie terre: ivi il mattino
Dorava i campi suoi; scorrean dai massi
Cerulei rivi, e'l venticel per gioco
De'giuncheti scotea le molli cime.
Vivace suono che alla caccia invita
Spargesi intorno: ai cacciator sovrasta
D'Ata l'eroe; l'innamorato sguardo
Egli torce a Sulmalla; essa la faccia
Rivolge altrove orgogliosetta, e l'arco
Piega negli atti non curante e in volto
Ferma: ah Sulmalla, ah! ma vacilla il core. (m)

<sup>(1)</sup> Sulmalla.

<sup>(</sup>m) Quest' ultimo sentimento non è nel testo, ma parve

Tale era il sogno suo quando dappresso. Le si fece Catmòr. Videsi innanzi. Quel caro volto, inaspettata vista, E'l ravvisò: che far dovea l'eroe? Gemè, pianse, partì. No, duce d'Ata, Non è tempo d'amor, t'attende il campo.

Ei disse; e'l cerchio ammonitor percosse, Onde di guerra esce la voce. (n) Erina Sorsegli intorno, e rimbombò: dal sonno La vergine si scosse; arrossa, e trema Delle sparse sue trecce; adocchia a terra L'elmetto, e frettolosa e palpitante Lo ricoglie, e s'asconde: ohimè! s' Erina Sapesse mai che in queste spoglie è avvolta La figlia d'Inisuna! Ella rammenta La sua stirpe regale, e le divampa La nobil alma di leggiadro orgoglio. Dietro una rupe si celò, da cui Scende garrulo rivo in cheta valle;

« Gioconda solitudine remota

necessario d'aggiungerlo, perchè senza questo parrebbe che Sulmalla fosse indifferente all'amor di Catmor, il che è smentito dalla storia e da'vari luoghi di Ossian.

(n) Il testo: ove abita la voce di guerra. Lo scudo di Catmor avea sette cerchi principali, il suou di cadauno dei quali, allor ch'ei lo colpiva colla lancia, indicava un'ordine particolare del re alle sue tribù. Il suono d'uno di essi, come qui si scorge, era il segnale per la ragunanza dell'armata, V. 6. 7. v. 245.

A pacifiche damme, anzi che quindi Ne le cacciasse alto fragor di guerra. Qui della bella vergine all'orecchio. Giungeva ad or ad or la cara voce Dell'amato guerriero: alla sua doglia Qui s' abbandona; del suo mal presaga L'anima le si abbuja; ella dal canto « Cerca conforto, ed amorosi lai Sparge sul vento in suon flebile e fioco.

Breve gioja, ove se' ita;
Caro sogno, ove sei tu?
Inisuna è già sparita, (o)
Il mio suol non veggo più.
Della caccia in la mia terra
Più non odo il lieto suon!
Falda orribile di guerra
Mi circonda: ove mai son?
Guardo fuor, nè veggo un raggio
Che m' additi il mio sentier.
Ah che speme altra non aggio!
Ah che basso è'l mio guerrier! (p)
Presso è il re dall'ampio scudo,
De' possenti atterrator.
Ohimè! scende il ferro crudo,

<sup>(</sup>o) Allude al sogno accennato di sopra, in cui le pareva d'esser alla caccia in Inishuna assieme con Cathmor.
(p) Parla come fosse busso, perchè teme che debba esserlo.

215

Ah tu cadi, o dolce amor! Di Gomorre ombra diletta, (q) Ove porti il mobil piè? Caro padre, arresta, aspetta, Non andar lungi da me. Stranie terre, altri paesi Vai sovente a visitar: La tua voce, o padre, intesi, Mentr' io lassa era sul mar. Figlia mia, tu corri a morte, (r) La tua voce parea dir: Tutto invan; che amor più forte Nel mio cor si fea sentir. Spesso i figli a trar di pene (s) La paterna ombra sen vien, Quando afflitti e fuor di spene Solo in duol vita gli tien. Il mio caro ah se m'è tolto, Vieni, o padre, per pietà, Strutto in pianto, in duol sepolto

(q) Gon-mor padre di Sulmalla restò ucciso in quella guerra da cui Cathmor liberò Inishuna . T. I.

Più del mio, qual cor sarà?

(r) I sentimenti di questa strofa sono un' aggiunta del traduttore, ma suggerita dal testo. La voce di Gonmor intesa dalla figlia non doveva essere che un suono inanimato, nè poteva aver altro oggetto che di distoglierla dal suo viaggio.

(s) Vedi sopra ciò il ragionamento preliminare, intorno l'apparizione dell'ombre paterne.

# CANTO V

### ARGOMENTO

Le due armate si schierano in ordine di  $\it bat$ taglia sulle due sponde del fiume Lubar. Parlata di Fingal a' suoi guerrieri. Egli dà il comando a Fillano, ma nello stesso tempo lo raccomanda alla direzione di Gaulo. L'armata dei Fir-bolg è condotta da Foldath. Grandi azioni di Fillano: mentr'egli vince in una parte, Foldath nell'altra incalza aspramente i Caledonj; ed avendo ferito Dermid lor condottiero, gli mette in rotta. Dermid benche indebolito dalla ferita, risolve di sfidarlo a singolar combattimento, affine di arrestarne i progressi. Sopraggiunge Fillano, attacca Foldath, e l'uccide . L' esercito dei Fir-bolg è pienamente sconfitto. Il canto si chiude con un' apostrofe a Clatho madre di Fillano.

## CANTO V

O di lance e di scudi ospite amica, (a) Arpa, che d'Ossian nelle sale appesa, L'esperta man risvegliatrice inviti; Scendine, arpa diletta, e fa'ch'io senta

(a) Ossian apre il canto con un' invocazione alla sua arpa. che solea star appesa in mezzo agli scudi. Questi slanci improvvisi danno una gran vita alla poesia di Ossian. Essi sono sempre in metro lirico. I vecchi che ritengono a memoria le composizioni di Ossian, mostrano una gran soddisfazione quando s' incontrano in cotesti pezzi rimati, e si prendono una gran cura di spiegar le loro bellezze, e di sviluppar il senso di qualche frase antiquata. Questo parziale attaccamento non procede dalla bellezza superiore dei suddetti pezzi lirici , ma piuttosto dal gusto per la rima che i bardi moderni hanno introdotto fra i montanari . Non avendo nessun genio per il sublime e il paretico, essi collocano tutta la bellezza della poesia nel ritorno armonioso delle consonanze. La seducente attrattiva della rima andò scemando nei loro nazionali quell' attaccamento ch'ebbero per lungo tempo per il recitativo di Ossian; e quantunque ancora ammirino i di lui componimenti, la loro aminirazione è fondata piuttosto sopra la loro antichità, e sul dettaglio dei fatti ch'essi contengono, che sull'eccellenza poetica. La rima in progresso di tempo fu ridotta in sistema,

La tua voce gentil. Figlio d'Alpino, (b)
Tu percoti le corde; a te s'aspetta
Ravvivar l'alma del cantor languente.
La romorosa corrente del Lora
Sgombrò la storia dal mio spirto: (c) io seggo
Nella nube degli anni; e pochi, amico,
Sono i spiragli, (d) ove s'affacci e guati
Lo spirto mio ver le passate etadi; (e)
E vision, se viene, è fosça e tronca.
Ti sento, o graziosa arpa di Cona, (f)
Ti sento; e già le immagini vivaci
Tornano all'alma mia, (g) come ritorna

e questo è così generalmente inteso, che ciascheduno de' mandriani compone dei versi assai tollerabili; benchè altro non contengano che descrizioni d' una natura rozza, e gruppi d' idee poco interessanti, espressi coll'armonia fluida e non lavorata d'una cadenza monotona. T. 1.

(b) Alpino è introdotto come un celebre cantore nel poema intitolato i canti di Selma. Suo figlio è nominato in più d'un luogo, ma sempre senza nome particolare. Sembra ch'egli fosse un cantor subalterno attaccato a Ossian, che ne accompagnasse i canti con l'arpa.

(c) Cioè, lo strepito del siume interruppe il silo delle mie

idee, e fece che si raffreddasse il mio estro poetico.

(d) L'originale: poche sono le sue aperture (della nube degli anni) verso il passato.

(e) Cioè: son vecchio, e la mia memoria vacilla.

(f) Il suono di qualche strumento è sempre necessario 2gl'improvvisatori.

(g) L'originale: la mia anima ritorna.

Il grembo a ravvivar d'arida valle, Dianzi da nebbia neghittosa ingombra, Dietro l'orme del Sol, cortese auretta.

Luba splendemi innanzi: (h) in su i lor colli
Da un lato e l'altro le nemiche squadre
Stansi attendendo dei lor duci il cenno,
Rispettose così, come dei padri
Mirasser l'ombre. Alle sue genti in mezzo
S'ergean dei Re le grandeggianti forme,
Maestose a veder, quasi due rupi
Scabre il dorso di pini: entro il deserto
Le vedi alzarsi, e soverchiar la nebbia
Torpido-veleggiante; in giù pei fianchi
Scorrono i rivi e gorgogliando ai nembi
Spruzzan le penne di canuta spuma.

(h) Si ripiglia la narrazione. Da varj luoghi di queste poema possiamo formarci una distinta idea della scena dell'azion di Temora. In picciola distanza l'un dall'altro sorgevano i colli di Mora, e di Lona, il primo de'quali era occupato da Fingal, l'altro dall'armata di Cathmor. Per mezzo all'interposta pianura scorreva il piccolo fiume di Lubar sulle rive del quale si diedero tutte le battaglie riferite nel primo canto, eccetto quella tra Cairbar ed Oscar. La zuffa pur ora accennata accadde al settentrione del colle di Mora, di cui Fingal s' impossessò, dopo che l'armata di Cairbar si ripiegò sopra quella di Cathmor. In qualche distanza, ma però in vista di Mora verso l'occidente, il Lubar usciva dalla montagna di Commal, a dopo un breve corso per la pianura di Mollena, si scaricava in mare vicino al campo di battaglia. T. Li

Del suo signore alla possente voce, Erina rapidissima discende, Simile a fiamma che si sparge e stride; Sotto i lor piè Luba s'asconde. A tutti Vola inanzi Foldan: ma d'Ata il duce Si ritrasse al suo poggio, indi solleva La lancia sua, face di guerra, e stella Allumatrice d'onorata fiamma. Stassi non lungi di Gomòr la figlia Dolce-languente: di battaglie e stragi Non è vago quel core, e non allegra Vista di sangue il mansueto sguardo. Dietro la rupe una romita valle Stendesi; intorno tre ruscelli azzurri Dissetan l'erbe; la risguarda il Sole Con grazioso raggio; in giù dal monte Scendono in frotta cavrioli e damme: In lor s'affisa la donzella, e pasce Le vaghe luci d'innocente obietto.

Vide Fingal di Borbarduto il figlio, E'l minaccioso strepitar d'Erina Sull'oscurata piaggia: egli percosse Il cerchio del brocchier, che manda i duci Al campo della fama. Alzàrsi al Sole L'aste, i scudi echeggiàr: già non vedresti Timor per mezzo all'oste andar vagando, Quasi infetto vapor, che a loro appresso Stava quel Re, ch'è lor fidanza e possa. L'eroe di gioia sfolgorò nel volto In mirar le sue genti: oh quanto, ei disse, Di Morven mia m'è grato il suon: somiglia Vento di boschi crollatore, o fiume Rapido rotator d'argini e sponde; Quindi è chiaro Fingallo, e in altre terre Vola il suo nome: una sfuggevol luce Nei perigli ei non fu, perchè alle spalle Sempre gli fur de'suoi guerrieri i passi. Ma neppur io dinanzi unqua v'apparvi, Qual terribile spettro, intenebrato Di furor, di vendetta; ai vostri orecchi Non fu tuon la mia voce, e gli occhi miei Non lanciàr contro voi vampe di morte. Solo il mio sguardo i contumaci e alteri Di mirar non degnava; il mio convito Non s'imbandia per loro; e al mio cospetto, Svanian qual nebbia all'apparir del Sole. Or io di gloria v' appresento innanzi Un giovinetto raggio: (i) ancora in guerra Poche son l'orme sue, ma tostoio spero, Alte le stamperà: quella dei padri La sua forma pareggia ; ed il suo spirto

<sup>(</sup>i) Intende Fillano .

È una facella dell'avita fiamma.

Miei fidi, il v'accomando; ah custodite
Di Clato il figlio dalla bruna chioma,
Difendetelo, o prodi, e lui con gioja
Riconducete al padre; egli star solo
Quinci innanzi potrà. Stirpe di Morni,
Movi dietro i suoi passi, e sprone e scorta
Siagli la voce tua: l'onor rammenta;
Hai chi t'osserva, o frangitor di scudi. (k)

Disse; e di Cormo ver l'eccelsa vetta Ei s'avviò; lento io seguialo; accorse Gaulo; lo scudo rallentato pendegli Dalla cintura: Ossian t'arresta ei grida, Legami al fianco questo scudo, (l) il lega; Vedrallo Alnecmo, e crederà che ancora Io rizzi l'asta: se cader m'è forza, Celisi la mia tomba; io senza fama Deggio cader: (m) ad Evircòma ascosa

(1) Convien ricordarsi che Gaulo era stato ferito nella precedente battaglia.

(m) Non potendo combattere e dar prove del mio valore; mon posso aver dritto alle canzoni dei bardi.

<sup>(</sup>k) Le parole dell' originale son queste: non inosservata volvesi la battaglia dinanzi a te, spezzator degli scudi. L'espressione è ambigua. Un dotto signore, che m'onora della sua amicizia, crede che il senso di questo luogo sia questo: tu (o Gaulo) non t'avanzi spensieratamentc, ma esamini le circostanze, e fai uso delle cautele necessarie. L'interpretazione che ho scelto ha però maggior dignità, ed è confermata dalle parole di Gaulo a Fillano. v. 102.

225

Sia la mia morte; ella n' arìa vergogna. Fillan, sta sopra noi l'occhio del forte; Ogni possa s'adopri: ah non si soffra Che giù dal colle, per recar soccorso Al nostro rotto e fuggitivo campo, Scenda Fingallo: e sì dicendo ei vola. La mia voce il seguì: sangue di Morni, Tu morir senza fama? alı non temerlo. Ma così va; (n) le lor passate imprese Sono all'alme de' forti un sogno, un'ombra; E van pel campo della fama in traccia Di novelli trofei, nè-da i lor labbri Escon mai voci di baldanza e vanto. Io m'allegrai nel rimirarlo; il giogo Salìi di Cormo, e al Re posimi a fianco. (o)

Ecco gli opposti eserciti piegarsi L'un contro l'altro in due ristrette file In ripa al Luba: ivi Foldan torreggia, Nembo d'oscuritade; indi sfavilla La giovinezza di Fillan: ciascuno Manda suono guerrier: Gaulo di Selma

(n) Non sembra che possa darsi altro senso alle parole dell' originale: ma i fatti dei possenti abbandonano le loro anime di foco.

<sup>(0)</sup> Segue nell'originale: ov'egli sedeva co' suoi ondeggianti capelli tra il vento della montagna. S' incontra in più d'un luogo di questa borra . Ho creduto che il lettore mi dispensi talvolta dal ritenerla.

Batte lo scudo: all'arme, al sangue: acciaro
Sopra l'acciar sgorga i suoi raggi: il campo
Mette un chiaror, qual di cadenti rivi,
Qualor da opposte irto-cigliute rupi
Escon mescendo le stridenti spume
Con fragor rovinoso. Eccolo, ei viene
Il figlio della fama: osserva, osserva,
Quant'oste atterra! o mio Fillan, d'ancisi
Tu semini i sentier; per te già i nembi
Traboccan d'ombre; (p) ogni tuo passo è morte.

Fra due spaccati massi, a cui fean ombra
Querce intralciate co' fronzuti rami,
Stava Rotmar, scudo d'Erina. Ei rota
Sopra Fillano l'oscurato sguardo,
E a'suoi sponda si fa. L'aspro conflitto
Vide Fingallo avvicinarsi, e tutta
L'anima gli balzò: ma quale appunto
Il gran sasso di Loda, (q) a cader fora,

<sup>(</sup>p) L'originale: morti siedono sopra i nembi d'intorno a lui.

<sup>(</sup>q) S'è già detto altre volte che per rietra di Loda s'intende un luogo d'adorazione nella Scandinavia. Ossian nelle sue molte spedizioni alle Orcadi e nella Scandinavia acquistò conoscenza dei riti religiosi di que' paesi, e vi fa spesso allusione ne' suoi poemi. Nelle Orcadi e nell'isole di Shetland trovansi ancora alcune rovine e recinti circolari di pietre, che ritengono sino a questo giorno il nome di Loda, o Loden. Lo atesso nome di Loden ebbe pure in tempi posteriori il magnifico tempio fabbricato da Haquin di Norvegia presso Drostheim. V. Mallet, introd. alla storia di Dan. T. I.

Di Drumanardo (r) dal ciglion petroso Diradicato, allor che mille a prova Imperversando tenebrosi spirti Squassan la terra in lor furor, con tanta Mole, con tal rimbombo il terren presse Rotmar feroce dal ceruleo scudo.

Non lungi era Culmin: (s) proruppe in pianto Il giovinetto di cordoglio e d' ira:
Ei con Rotmar la prima volta avea (t)
Curvato l' arco al natìo fonte in riva,
E de' cervetti sul matin con esso
Seguìa le traccie, e discopriane il letto.
Scontrarsi agogna con Fillano, e a colpi
Colpi mischiar: vampo menando inalza
L' acciaro, e l'aer fende, e fere il vento
Pria che Fillan: ma già l' assal. Che fai,
Figlio di Colallina? (v) a che ti scagli
Su quel raggio di luce? un foco è questo,
Foco distruggitor: garzon di Struta,
Mal accorto, t'arretra; i vostri padri

<sup>(</sup>r) Druman-ard, alta vetta.

<sup>(</sup>s) Cul-min. Era questi figlio di Clonmar capo di Strutha.

<sup>(</sup>t) I sentimenti di questo luogo, incominciando dal presente verso sino al v. 155 sono nel testo disposti diversamente. L'ordine tenuto dal traduttore sembra accordarsi meglio e colla chiarezza, e colla prossimità dell'idee.

<sup>(</sup>v) Cul-allin madre di Culmin, rinomata negli antichi poemi per la sua bellezza. T. I.

Non fur nel campo e nella zuffa uguali. Misera madre! in la romita sala Siede, e col guardo sul ceruleo Struta Pende inquieta: ecco repente insorgono Sopra il torrente tortuosi turbini, E mentre sibilando si travoltolano. Nel vorticoso sen pallida pallida Portano un'ombra: la ravvisa, ed ulula Lo stuol de' veltri ; sanguinose gocciole ·Tingon lo scudo: ah tu cadesti o figlio! (x) Misera madre! oh cruda Erina! oh guerra! Qual cavriolo a cui furtiva freccia (y) Il molle fianco trapassò, si scorge Del rio sul margo palpitar prosteso: Il cacciator che lo ferì s'arresta. Nè senza senso di pietà rimembra Del piè di vento il saltellar vistoso; Così giacea di Colallina il figlio

(x) Cul-allin intese che suo figlio era perito dalle particolarità precedenti che passavano per segnali di morte. V. rag. preliminare. Il traduttore volle dare un po'più d'anima alle parole troppo sedate di Colallina: tu cadesti mio figlio di bella chioma, nella funesta guerra d'Erin.

(y) Tutta la pittura di questo giovinetto ucciso può paragonarsi alla tanto meritamente celebrata d'Omero, d'Euforbo ucciso da Menelao. Iliad. c. 17. Ma quella di Ossian nella sua somiglianza ha tante bellezze particolari, che non le lasciano

temer il confronto.

Su gli occhi di Fillan; l' onda corrente Immolla e svolve le polite anella Del biondo crine; e riga atra di sangue Striscia lo scudo: ancor la man sostenta L'acciaro; infido acciar! che al maggior uopo Mal lo soccorse. Il buon Fillan lo sguarda Pietosamente, (z) e sventurato, ei grida, Caduto se'pria che si udisse intorno Risuonar la tua fama! il padre tuo Mandotti al campo, e d'ascoltar s'attende Tue chiare imprese: egli or canuto e fiacco Forse ti chiama, e ver Moilena ha'l guardo. Invan! che tu non torni a consolarlo. Carco di spoglie di nemici ancisi. Disse; e fuga, terror, scompiglio, e morte Segue a sgorgar sulla smarrita Erina.

Ma d'altra parte rovesciato e infranto Cade uom sopr' uom dall' infocata rabbia Del feroce Foldan, ch'oltre sul campo Delle sue squadre sospingea la piena, Forte rugghiando: ad arrestarne il corso

<sup>(</sup>z) Queste riflessioni spiranti un'amabile umanità, diventano più interessanti quando si pensa che Fillano hentosto sarà nel caso di Culmin, e la situazione del di lui padre sarà appunto quella di Fingal dopo la morte di Fillano. Questa specie di presagio è uno di quei tratti, che fanno onore alla finezza delicata di Ossian.

Mosse Dermino, (a) e a lui strinsersi intorno Di Cona i figli: ma spezzò Foldano Lo scudo al duce, e i suoi guerrier n'andaro O spenti o spersi. Allor gridò quel fero Nell' odiosa sua burbanza: ho vinto, Morven fuggì; va la mia fama al cielo. Vattene, o Malto, ed a Catmòr comanda: (b) Guardi il sentier che all'ocean conduce, Perchè Fingallo dal mio brando invitto Non si sottragga; a terra ei debbe, a terra Cader per esso: appo un cannoso stagno Abbia la tomba; ma di lode e canto Perda la speme; inonorato ei mora, Ed il suo spirto per la pigra nebbia Rávviluppato si dibatta invano. Malto l'udi senza far motto, e solo Sorgeagli in volto a quel superbo vanto Disdegnosa dubbianza: (c) alza lo sguardo Verso Fingallo, indi a Foldan lo torce Bieco; sorride amaramente, e muto

<sup>(</sup>a) Questo Dermid è probabilmente lo stesso che Dermid o Duine, il quale fa così gran figura nello finzioni dei bardi irlandesi. T. I.

<sup>(</sup>b) Osservisi il tuono imperioso di costui. Egli è già divenuto il sovrano. Cathmor non è più che l'esecutor de' suoi ordini.

<sup>(</sup>c) L'originale: Malthos l'ud) con un dubbio oscurantesi.

Volgesi, e immerge entro la zuffa il brando Di Clono intanto nell'angusta valle, (d) Ove due querce sul ruscel son chine, Di Dutno il figlio taciturno e fosco Stava nel suo dolor: spicciava il sangue Dalla trafitta coscia, appiè spezzato Giace lo scudo, inoperosa a un masso Posa la lancia; a che, Dermin, sì mesto? (e) Odo il rugghiar della battaglia: (f) e sole Son le mie schiere: vacillanti a stento Traggo i miei passi e non ho scudo: ah dunque Fia che vinca costui? no, se pria basso Non è Dermin, non vincerà: Foldano Ti sfiderò, t'affronterò. La lancia, Isfavillando di terribil gioja, Prende; ma Gaulo ecco già vien. T'arresta Figlio di Dutno, onde tal fretta? il sangue Segna i tuoi passi: ov'è lo scudo? inerme Dei tu cader? Signor di Strumo, ei disse, Dammi lo scudo tuo: spesso ei travolse Piena di guerra, nel suo corso al fero Farommi incontro. Alto campion, non vedi

<sup>(</sup>d) Quesia valle ebbe il suo nome da Clono, uno degli antenati di Dermid. T. I.

<sup>. (</sup>e) Parole del poeta, che si trasporta coll'immaginazione dinanzi a Dermid.

<sup>(</sup>f) Breve soliloquio di Dermid.

Quella pietra colà, che il grigio capo Sporge tra l'erba? ivi riposa un duce Del ceppo di Dermin: (g) colà già spento Ponmi a dormir nella perpetua notte. Sale ei sul poggio lentamente, e mira Lo scompigliato campo: erran qua, la Le della zuffa scintillanti file Diradate, spezzate. In notte oscura Qual è a mirar su piaggia erma lontano Foco che al variar d'instabil vento Varia d'aspetto: or tu lo credi assorto Fra globi atri di fumo, ora lo scorgi Rigurgitar con tortuosi slanci

(g) Era questi Clono figlio di Lethmal di Lora, la di cui storia vien così riferita in un antico poema. Nei giorni di Conar primo re d'Irlanda, Clono passò in quel regno dalla Caledonia per dar soccorso a Conar contro i Firbolg. Distinguendosi egli per la bellezza della persona, Sulmin sposa d'un capo irlandese se ne invaghì. Palesò ella la sua passione, ma non su egualmente corrisposta dal Caledonio. La donna infermò di cordoglio, e l'amore di essa per Clono giunse all'orecchio del marito, che infiammato di gelosia giurò di vendicarsene. Clono per sottrarsi al suo furore parti di Temora coll' idea di passar nella Scozia, e sorpreso dalla notte nella valle qui mentovata, s'addormentò. Lethmal suo padre gli apparve in sogno e lo avvisò del pericolo. Mentre Clono si preparava alla partenza, sopraggiunse il marito di Sulmin con numeroso seguito. Clono si difese, ma dopo una valorosa resistenza fu sopraffatto ed ucciso. Egli fu sepolto nel luogo stesso, e la valle si chiamò dal suo nome . T. I.

La rossa rapidissima corrente; Tale affacciossi di Dermino al guardo La variata mischia. All' oste in mezzo Campeggia il passo di Foldan, qual vasta Mole di nave, che in orribil verno Di mezzo a due scogliose isole opposte Spuntarsi scorge, e balzellon sull'onde Va il mar sopposto a soverchiar. Dermino. Furibondo l'adocchia, e già si scaglia Entro la zuffa, ahi! ma vacilla; e grossa Cade dall'occhio del guerrier dolente Lagrima di dispetto. Allora il corno Suonò del padre, ed il cerchiato scudo Ben tre volte colpì, (h) tre volte a nome Chiamò Foldan ferocemente. Udillo Foldan con gioja, e sollevò la lancia Sanguinosa, feral: qual masso alpestre Mostra in tempesta i rugginosi fianchi Segnati a strisce di correnti rivi; Cotal movea contro Dermino audace, Tutta strisciata di grondante sangue La forma spaventevole di Moma.

Da un lato e l'altro si ritrasse l'oste Dal conflitto dei duci : alzansi a un punto Le scintillanti spade, e già... ma tosto

<sup>(</sup>h) Lo scudo prestatogli da Gaulo, poichè il suo era speszato.

Fillano si precipita, ed accorre Alla zuffa inegual; tre passi a retro Balzò Foldan che abbarbagliollo il vivo Raggio, che qual da nube uscio repente L'eroe ferito a ricattar : dell' atto (i) Ebbe onta il truce, e di rabbioso orgoglio Ebro avanzossi, e chiamò fuora all'opra Quanta avea possa nell' esperto acciaro. (k) Qual due talor di spaziose penne Aquile alto-volanti a giostrar vanno Per le piagge dei venti, onde del cielo La vasta solitudine rimbomba: Tai s'avventàr l'un contro l'altro i duci Sopra Moilena. In sulle opposte rupi, Dei due gran Re che si sedeano a fronte Involontari a cotal vista i passi Quinci e quindi avanzarsi, allora appunto ... La buja zuffa, allor parea che stesse Già per calar sulle taglienti spade. Segreta gioja ricercar le vene Sentì Catmor, gioja d'eroi, qualora Sorge periglio a lor grand' alme eguale. Sul Luba no, ma ben sul Mora ha fitto

(k) L'originale: e chiamò fuora tutto il suo acciura,

<sup>(</sup>i) Nel testo non v'è che questo: ricrescendo nel suo orgoglio ei stette. Io credei che questo aumento ¡d'orgoglio procedesse dalla vergogna d'aver rinculato.

L'avido sguardo, che di là s'ergea Maestoso e terribile a mirarsi Del re di Selma il signoril sembiante.

Ecco riverso sul ceruleo scudo
Foldano stramazzò. Fillan coll'asta
Passagli il sen, nè a risguardar si volge
Sopra l'estinto; oltre si spinge, e rota
Onda di guerra. Sorgono le cento
Voci di morte. (l) Il frettoloso passo,
Figlio di Clato, arresta; ohimè! non vedi
Isfvaillar quella terribil forma,
Fosco segno di morte? (m) il re d'Alnecma
Non destar in tuo danno; assai facesti,
Prode garzon, fa'che ti basti; arresta.

Vide Foldan giacente, e fosco appresso Stettegli Malto; ira e rancor dall'alma Gli s'era sgombro: ei somigliava a rupe Là nel deserto, in sul cui negro fianco Sta l'umidor di non rasciutte stille, Poichè la basso-veleggiante nebbia Lasciolla scarca, e gli alberi riarsi

<sup>(1)</sup> Le voci dell'ombre presaghe della morte.

<sup>(</sup>m) Ciò sembra riferirsi a Cathmor, che dovette scuotersi ed alzarsi alla morte di Foldath. Potrebbe però anche siguifieare l'ombra d'alcuno de'suoi maggiori, che facendosi vedere da lungi, gli presagiva il suo destino. L'opinione di queste apparizioni in siffatti casi-era comune tra i Caledonj, come si 'scorge in più d'un luogo di queste poesie.

TEMORA

Restaro al vento. Con pietosi accenti Al moribondo eroe tenne parole Dell'oscura magion. Dì, la tua grigia Pietra alzerassi nella verde Ullina, Oppur di Moma in la selvosa terra, Ove risguarda di soppiatto il Sole Sul ceruleo Dalruto? ivi s'aggira, Mentre a te pensa, il solitario passo Di Dardulena tua. (n) La mi rimembri, Disse Foldan, perchè di figli privo Garzon non lascio, che l'acciaro impugni (o) Per vendicar l'ombra paterna? Malto Già vendicato io son: pacata in campo Non fu, tu'l sai la destra mia: d'intorno Al mio angusto abituro alza le tombe Di quei ch'io spensi: ecco le mie vendette. Io dal mio nembo scenderò sovente Per visitarle, e mi fia vanto e gioja Vederle a cerchio coi muscosi capi Far corona al mio sasso, e la folt'erba Crescervi sopra e sibilar sul vento. Disse, e'l suo spirto rapido si spinse Alle valli di Moma, e venne ai sogni Della diletta Dardulena. Appunto

 <sup>(</sup>n) Dardu-lens unica figlia di Foldath. T. I.
 (o) Sembra che Foldano prenda questo cenno per una spessie d'insulto.

Tornata allor dalle cacciate damme Lungo la ripa di Dalruto erbosa Dormia la bella; rallentato l'arco Stavale accanto, e il candidetto seno Co' bei slagelli della lunga chioma Leve leve battea scherzosa auretta. In cotal atto rivestita e sparsa Di sua fiorita giovenil beltade Giacea la verginella, amor d'eroi. Venne dal bosco, e verso lei curvossi Torbido il padre: ampia ferita ha in petto; Si mostrava talor, talora avvolto Fra la nebbia svanìa, scoppianti lagrime Rupperle il sonno; ella s'alzò, conobbe Ch'era basso il guerrier; poscia a colpirla Venne un baleno dal paterno spirto, (p) Che sovra i nembi suoi correa sublime, E ferilla una voce: ultima adesso, O Dardulena dall'azzurro sguardo, Dell'altera tua schiatta ultima sei.

Già fugge Bolga; di confuse grida Già Luba echeggia: a scompigliar le squadre Su i loro passi rapido anelante Pende Fillan; sparso di morti è il suolo. Sulle prodezze dell'amato figlio

<sup>(</sup>p) L'originale: a lei venne un raggio dell'anima del padre.

Gioìa Fingallo: alfin Catmorre alzossi, Il possente Catmòr. Figlio d'Alpino., (q) Qua qua, recami l'arpa, al vento spargi La gloria di Fillano, alto solleva Il nome suo finchè sfavilla ancorà. (r)

Esci fuor vezzosa Clato; (s)
Vieni al prato
Col bel guardo cilestrin.
Ver Moilena gira il ciglio,
Guarda il figlio,
Quasi raggio mattutin.

Raggio che splende,
Ma fere e incende:
Luce nemica al suo chiaror non dura;
Miralo a balenar;
Ohimè! più nol mirar—ch'egli s'oscura. (t)
Al suon piacevole

D' arpe tremanti,

(q) Il poeta a cui s'affaccia la prossima morte di Fillino, interrompe la narrazione, affine di prepararvi meglio lo spirito degli uditori, e si getta nelle lodi del fratello, onde interessarci maggiormente per esso.

(r) La seguente canzone è singolarmente bella nell'originale. Ella viene ancora cantata da molti del nord, e vien distinta col nome di Laoichaon Clatho, cioè l'armonioso inno di Clatho, T. I.

(s) 11 poeta parla a Clatho come fosse viva, perchè lo era nel tempo di quellà battaglia.

(t) Allude alla vicina sua morte.

Mescete o vergini,
Mescete i canti:
Fillan gli chiede,
Del suo valor mercede.
Ei non va cercando il letto
O di damma o di cervetto,
Del mattin sul primo albor.
Nè sul rio negletto e lento
Piega l'arco, e scocca al vento,
Sconosciuto cacciator.

Contro il suo fianco la guerra si volve, (v)
Egli qual turbo le schiere travolve,
Rugge la mischia, la piena ingrossa,
Egli rotasi, e'l campo arrossa:
La man forte
Piove morte;
Alto il piede nel sangue passeggia,
L'occhio folgora, e morte lampeggia.
Dillo un irato spirito del cielo,.
Che del nembo
Scuote il lembo,
E scende con furor: scosso l'océano
Sente in sè l'orma profonda;
Mentr'ei move d'onda in onda
Il suo dorso a calpestar.

<sup>(</sup>v) L'originale non ha che lo sbozzo di queste quadro.

Vampa feral n'arde i vestigi; e l'isole Con forte tremito, I capi crollano Sul trabalzato mar. (x)

<sup>(</sup>x) Il canto termina alla metà del terzo giorno dopo l'apertura del poema. T. I.

### CANTO VI

### ARGOMENTO

Cathmor vedendo la morte di Foldath, risolve di entrar nella mischia e di combattere contro Fillano. Fingal invia Ossian a sostener il fratello, e si ritira dietro la rupe di Cormul. Fillano è assalito e ferito a morte da Catmor. innanzi che Ossian sia giunto. All' arrivo di questo si rinnova la battaglia, ma la notte divide i combattenti. Ossian trova Fillano spirante. Il suo corpo è riposto dal fratello in una grotta vicina. L'armata de' Caledonj è richiamata da Fingal. Il Re intesa la morte del figlio, si ritira in silenzio, dopo aver dichiarato di voler guidar la battaglia il giorno seguente. Gl' Irlandesi padroni del campo si avanzano. · Cathmor giunge alla grotta ov' era Fillano: suoi riflessi a quella vista. Canzone di Sulmalla, con cui si chiude il canto, che termina verso la metà della terza notte.

Ossian T. II.

# CANTO VI

S'alza Catmòr? che fia? (a) l'acciar di Luno Fingallo impugnerà? ma che fia poscia Di tua fama crescente, altero germe Della candida Clato? Ah! dal mio volto (b) Non torcer no l'annuvolato sguardo, O figlia d'Inistòr: (c) non fia ch'io copra Col mio chiaror quel giovinetto raggio: (d) Ei mi brilla sull'alma. Oh colle falde Degli aerei tuoi boschi alzati, o Mora, Fra la battaglia e me: perchè degg'io Starmi la pugna a risguardar, per tema Che cader debba anzi il suo tempo spento Il mio guerriero dalla bruna chioma? Lungi il tristo pensier: confuso suono

(c) Clatho, figlia di Cathulla re d'Inistore.

<sup>(</sup>a) Parole di Fingal che vede Cathmor in atto di scender dal monte di Lona.

<sup>(</sup>b) Fingal s'immagina di veder Clatho che il guardi bieco, perchè voglia invidiar al figlio la gloria di vincere, e di terminar la guerra.

<sup>(</sup>d) L'originale: io non ispegnerò il tempestivo tuo raggio.

Chiuda al fragor della battaglia il varco. (e)
Carilo, della leve arpa tremante
Sgorga fra'canti il suon: qui delle balze
Son pur le voci, e delle onde cadenti
Il grato sussurrar. Padre d'Oscarre, (f)
Tu solleva la lancia, al giovinetto
Porgi soccorso; (g) ma i tuoi passi ascond
Agli occhi di Fillano: ah non conosca
Il pro'garzon ch'io del suo acciar diffidi.
No, figliuol mio, non sarà mai che sorga
Sulla tua luminosa alma di foco
Nube per me, che la raggeli o abbui. (h)
Dietro il suo poggio ei si ritrasse al suono

(e) Questo sentimento s'è aggiunto, come una spiegazione precedente delle parole dell'originale poste poco dopo: qui sono le voci delle rupi, e il lucido tombolar delle onde. Una tal particolarità, senza quel sentimento generalo che ne determini il senso, sarrebbe oziosa ed inopportuna.

(f) Ben osserva il Macpherson che questo tratto è delicatissimo. Dopo la morte di Oscar, Fillano il minor dei fratelli di Ossian, dovea esser da lui riguardato come figlio, ed esiger da lui tutta la tenerezza e l'attenzione per custodirne ad un

tempo la vita e la gloria.

(g) Ossian movendo a soccorrer Fillano non veniva a scemar la gloria del fratello, perchè egli era uguale in ralore, o poco più Fingal glie l'avrebbe tolta affatto, perchè essendo incomparabilmente superiore a tutti gli altri guerrieri, non poteva dubitarsi che tutto il merito della vittoria non fosse suo.

(h) L'originale: alcuna nube per la mia parte non s'alzerà, o mio figlio, sopra la tua anima di foco.

Della voce di Carilo: io gonfiarsi
Sentiimi l'alma; e palpitante presi
La lancia di Temora. (i) Errar io scorsi
Lungo Moilena l'orrida rovina
Della zuffa di morte, armati ed arme
Ravviluppati, scompigliate schiere,
Qual ferir, qual fuggir. Fillan trascorre
Per l'oste, e ne fa scempio, e d'ala in ala
Foco devastor desola e passa.
Tutti dinanzi a lui stempransi i solchi
Della battaglia, e van qual fumo al vento.

Ma in suo regale bellicoso arnese
Scende Catmòr: dell'aquila temuta
Oscure roteavano le penne
Sull'elmetto di foco: ei move al campo
Spregiantemente in suo valor securo,
Come se d'Ata lo chiamasse ai boschi
Festosa caccia: sollevò più volte
La terribil sua voce. Udillo Erina,
E si raccolse; l'anime de'suoi
Che svanian per timor, corsero addietro
Quasi torrenti, e meraviglia ed onta
Ebber di lor temenza: (k) in cotal guisa,

<sup>(</sup>i) Questa è la lancia che Oscar avea ricevuta in dono da Cormac figlio di Artho. (Tem. c. 1.) Dopo la morte di Oscar la troviamo sempre nelle mani di Ossian.

<sup>(</sup>k) L'originale: si meravigliarono sopra i passi del lor timore.

Quando il mattino le pendici indora, Lo sbigottito peregrin si volge Con protesi occhi a risguardar la piaggia, Orrido campo di notturni spettri; E in quel vivo chiaror prende conforto.

Fuor della rupe di Moilena, scossa D'improvviso tremore, usci Sulmalla Incespicante, vacillante; un ramo (l) D'ispida quercia attraversossi; e l'asta Di man le trasse; ella nol sente; intesa Pendea col guardo sopra il duce. O bella, Non è dinanzi a te piacevol tresca, Nè scherzosa tenzon d'archi e di strali, Siccome allor che di Gomòr agli occhi (m)

<sup>(1)</sup> L'originale ha solo: uno quercia prese l'asta delle sue mani. Non parrebbe ch'ella ve l'avesse appesa tranquillamente? Il traduttore rappresentò il senso ch'è suggerito dal contesto.

<sup>(</sup>m) Parrebbe da queste parole, che Gonmor fosse vivo, quando Sulmalla presentossi a Cathmor. Pure dalle parole di Sulmalla stessa nella canzone ch'è sul fine del canto 4. apparisce che Gonmor era già morto, quand'ella passava il mare assieme con Cathmor. Sembra dunque doversi conchiudere, che Cathmor si arrestasse due volte in Cluba, l'ana nella andata in Inishuna, l'altra nel suo ritorno; e che qui il poeta parli della prima. Cathmor viene chiamato il giovine di Cluba, perchè fu in Cluba che si fè vedere per la prima volta a Sulmalla. Se si volesse che il luogo si riferisse alla seconda dimora di Cathmor, il giovine di Cluba sarebbe allora Sulmalla stessa, che venne ad offerirsi a quell'eroe a Cluba sotte le spoglie di giovine guerriero.

Fè di sè mostra il giovine di Cluba.

(64)

Qual la rupe di Runo, allor che afferra Le scorrevoli nuvole pei lembi Della lurida veste e le si addossa, Sembra ingrandir sopra la piaggia ondosa In sua raccolta oscuritade; il duce D'Ata così farsi maggior parea, Mentre a lui folta raccoglieasi intorno L'armata Erina. Come vari nembi Volan sul mare e ciascun d'essi innanzi La sua fosco-cerulea onda sospinge; Tal d'ogni lato di Catmòr le voci Sospingean grossa onda d'armati. E muto Non è Fillan sotto il suo poggio; ei mesce L'alta sua voce all' echeggiante scudo: Aquila ei par che le sonanti penne Batte con forza, e a secondarne il corso Chiama i rapidi venti allor che scorge Lungo la valle del giuncoso Luta (n) Errar in frotta cavrioli e damme.

Si curvano, s'azzuffano: le cento Voci di morte odi suonar; l'aspetto De'due gran Duci, dei guerrier gli spirti Incendea di magnanime faville.

<sup>(</sup>n) Nome d'una valle in Morven. Lu-tha rapido ruscello .

Io corsi a slanci; ma massi, ma tronchi Dirupati , ammontati inciampo al piede Feano e ritardo: udii d'acciaro intorno Un forte strepitar; m'accosto alfine. Erto sul poggio rimirai dell'una Oste e dell' altra i minacciosi passi Lentamente aggirantisi, e le luci Torvo-guardanti: tenebrosi e grandi Per le scintille del lucente acciaro Gli eroi scorgeansi passeggiar spiranti Fero riposo: (o) i due campioni alteri S'eran già scontri in sanguinosa zuffa . (p) Precipitai, che per Fillan m'assalse Subita tema e mi distrinse il core. Giunsi; Catmòr mi vide, e non pertanto Non s'avanzò, non s'arretrò; di fianco Sol seguiami col guardo; alta di ghiaccio Massa ei parea: ratto all'acciar mi corse La destra e l'alma. In sull'opposto margo

(ρ) Ossian non descrive la battaglia tra Fillano e Cathmor, e l'esito di essa, perchè non ne fu spettatore. Egli racconta le cose con quell'ordine in cui gli si offersero, e vuol che il suo uditore senta quella sospension d'affetti che risentà egli medesimo.

<sup>(0)</sup> Le parole spiranti fero riposo si sono aggiunte, per far sentir meglio che la battaglia era pressochè terminata. Ossian era in cammino, quando Fillano fu ferito da Cathmor. Ora non vedendo il fratello, e non sapendo quel che ne fosse, era agitato dal timore.

Del rio corrente a passeggiar ci stemmo Un cotal poco, indi rivolti a un tratto Sollevammo le lance; a separarci Scese la notte; (q) è tutto bujo intorno, Tutto silenzio, se non quanto ascolti Lo scalpitar delle disperse schiere.

Io venni al luogo ove Fillan pocanzi
Pugnato avea: che fia? voci non sento,
Suono non odo: uno spezzato elmetto
Giacea sul suolo, e in due fesso uno scudo.
Fillano ove se' tu? parla, gridai,
Figlio di Clato. Egli m'udì, le stanche
Membra appoggiato ad un alpestre masso,
Che sul rivo sporgea la grigia fronte:
M'udì, ma torvo lì si tenne, e fosco.
Alfin vidi l'eroe; perchè vestito
Ti stai d'oscurità, gli dissi, o luce
Della schiatta di Selma? il tuo sentiero
Isfavillò nel tenebroso campo: (r)

(q) Convien però credere che la notte non sia discesa sì tosto, altrimenti non valea la pena d'alzar la lancia per averla a deporre immantinente.

(r) Sembra che Ossian non fosse ben certo dell'esito della battaglia. Egli avea veduto Cathmor a scendere, ma non l'avea veduto ad azzuffarsi particolarmente con Fillano. Perciò poteva credere che non si fossero scontrati, e avessero combattuto in diverse parti, restando ambedue vittoriosi dal loro canto.

Lunga finora e perigliosa, o prode, Pugna pugnasti, or di Fingallo il corno S' ode squillar; la nubilosa vetta Ascendi, (s) ov' egli tra la nebbia assiso Porge all'arpa di Carilo l'orecchio; Reca gioja all' antico, o giovinetto Di scudi infrangitore. - Arrecar gioja Può forse il vinto? io frangitor di scudi? Più scudo, Ossian, non ho; spezzato ei giace Là sulla piaggia, volano dell'elmo Stracciate e sparse l'aquiline penne: Non s'allegra su i figli occhio di padre, Fuorchè quando il nemico in fuga è volto Dai loro brandi ; ma qualor son vinti Mal celati ne scoppiano i sospiri. No, no, Fillan del genitore al guardo Non s'offrirà più mai: perchè degg'io Recar onta all'eroe? - Fratello amato, A che sì fosco l'anima m'attristi? (t) Foco ardente tu fosti: ed allegrarsi Non dovrassene il padre? Ossian non ebbe La gloria tua; (v) pur meco il Re fu sempre Placido Sole; ei risguardò con gioja

<sup>(</sup>s) L'originale: ascendi alla nube di tuo padre.

<sup>(</sup>t) L'originale: perchè risvegli tu la mia anima?

<sup>(</sup>ν) Perchè in questa spedizione Ossiau non ebbe il comando dell'armata.

251

Sopra i miei passi, e sul sereno volto Mai non sorse per me nube di sdegno. Poggia, o Fillan, sul Mora: il suo convito Colà t'attende. - Ossian, lo scudo infranto, Arrecami, raccoglimi le penne .Ch'errano al vento, perchè men si perda Della mia fama, le mi poni accanto. Ossian, io manco: in quel concavo sasso Ripommi; ma non s'alzi alcuna pietra Sulla mia tomba, onde talun non chiegga Delle mie gesta: il primo de'miei campi Fu pur l'estremo; anzi il mio tempo io caddi, E caddi senza onor: sol la tua voce L'anima fuggitiva riconforti. (x) Ah non sappia il cantor qual sia la stanza Ove soggiorni d'immatura morte Spento Fillan: svenne in ciò dir. - Fratello, Errando or va su i vorticosi venti Lo spirto tuo? gioja t'inondi e segua Sulle tue nubi: già l'eccelse forme De' tuoi padri, o Fillan, stendon le braccia Per accogliere il figlio: alto sul Mora Sparse vegg'io le lor fiammelle, io veggo Le lor vesti ondeggiar: fratel mio dolce, Gioja ti scontri; ella è per noi già spenta,

<sup>(</sup>x) L'originale: mandi gioja alla fuggitiva mia anima.

Siam foschi e mesti: ab chè'l nemico accerchia L'eroe canuto, e già vacilla e langue L'alta sua fama: o regnator di Selma, Tu sei solo nel campo, ohimè, sei solo.

Nello speco il riposi appresso il rugghio Del notturno torrente; in sul guerriero Guardava d'alto una rossiccia stella, E i venti sollevavano buffando Il nero crin: stetti in orecchi a corne Alcun soffio vital; soffio non spira, Che dormiva l'eroe sonno di morte. Come balen sopra una nube striscia, Rapido sopra l'anima mi corse Improvviso pensier: rizzomi, in foco Rotan le luci mie, movo squassando L'arme sonanti : o duce d'Ata, attendi, M' attendi, io vengo a te, voglio scontrarti Là fra'tuoi mille: e soffrirò che sfugga Quella nube feral, che acerbamente Spense quell'astro giovenile? O ombre De'padri miei, sui vostri poggi adesso Tutte accendete le meteore vostre, E all' audace mio piè fatevi scorte. Struggerò, sperderò... ma s'io non torno? Il Re non ha più figli; egli è canuto Fra' suoi nemici; al braccio suo già manca L'antica possa; oscurità minaccia

La sua vecchiezza: ah non sia mai ch'io'l vegga D'alto giacer sul sanguinoso campo. Tornisi a lui: come tornar? che dirgli? Non chiederà del figlio suo novella? Fillan fu a te commesso; ov'è? mel serbi, Mel difendi così? rampogna atroce! Su s'affronti il nemico: Erina, Erina, Mi scaglio sopra te; godo al rimbombo Dell'oste armata; nel tuo sen la tomba Grata mi fia; (y) l'inferocito sguardo Sol si sfugga del padre. Oh, là dal Mora Non ascolto una voce? egli è Fingallo, Che chiama ambi i suoi figli: io vegno o padre, Io vegno a te nel mio cordoglio amaro. Aquila sembro, cui notturna fiamma Scontrò là nel deserto, e lasciò spoglia Della metà di sue robuste penne.

Già Morven scompigliata in rotte bande Vien respinta sul Mora: ognun confuso, Dagli altri, e più dal Re stassi in disparte; Ognun torbido e tacito si curva Sulla lancia di frassino: sta muto Fingallo in mezzo a'suoi: dentro il suo spirto

<sup>(</sup>y) L'originale: verde Inisfail il tuo sonante calpestio di piacevole al mio orecchio. Queste parole sembrano troppo vaghe: ho cercato di dar ad esse quel senso che sembrava il più opportunoal presente luogo.

Pensier sopra pensier volvesi, come Onda sopr'onda in su romito lago Col suo dorso di spuma, ei guarda intorno, Nè scorge il figlio sollevar la laneia Lungo-raggiante: alto dal petto e grave Gli esce un sospir, ma lo reprime: io venni, Sotto una quercia mi gettai, nè udissi La voce mia: che dir poteva al padre, In quel punto d'affanno? Ei parla alfine, E il popolo protendesi ad udirlo, Lento, aggrottato, tra vergogna e doglia. Ov'è'l figlio di Selma, il garzon prode Condottier di battaglia? io nol riveggo Tornar a me fra le festose grida Del popol mio: dunque cadéo trafitto Il maestoso cavriol leggiadro Onor de'nostri poggi! ei cadde al certo, Poichè siete sì muti: infranto giace Lo scudo di mie guerre. Orsù dappresso Stiasi a Fingallo il suo guerriero arnese, E la spada di Luno; acerbo colpo Mi risveglia e mi scuote: io col mattino Scendo a pugnar; voi m'intendete, io scendo.

Alto di Cormo in su l'alpestre vetta Arde al vento una quercia; erra d'intorno La grigia nebbia in sinuose falde. Il Re tre volte passeggiò spirante

Bellicoso furor: sempre dall' oste Ritrarsi egli solea, qualor nell'alma Gli ardea battaglia; (z) a due grand'aste infitto Pendea d'alto il suo scudo, il scintillante Segno di morte, il paventato scudo, Ch' ei percoteva infra gli orror notturni, Pria che movesse a battagliar: le schiere Conoscevano allor, che il Re la pugna Guidar dovea; che quel fragor soltanto Del furor di Fingallo era foriero. Scomposto passo e disagual, focoso Sguardo, torbida fronte in lui si scorge, Mentr'ei sfavilla della quercia al'lume, Terribile a mirarsi a par del tetro Spirito della notte, allor ch'ei veste Di densa nebbia il suo feroce aspetto, E di tempeste spargitor sul dorso Del turbato ocean carreggia i venti.

Nè già dalla passata aspra tempesta Era del tutto abbonacciato il mare Della guerra d'Erina: odi sul campo Un aggirarsi, un bisbigliar confuso Dell'inquiete schiere. Innanzi agli altri

<sup>(</sup>z) Questo costume, di ritirarsi sopra un colle la notte precedente alla battaglià, era universale tra i re de' Caledonj. In un poema antico scritto ad imitazione di Ossian, l'origine di questa usanza viene attribuita a Fergus figlio di Arcath, primo re dei Caledonj, già divenuti scozzesi. T. I.

Solo è Catmorre, e coll' acciaro incalza Di Morven fuggitiva i sparsi avanzi. Giunto era appunto alla muscosa grotta Ove giacea Fillan: curva una pianta Ombrava il rio che dalla rupe spiccia. Ivi ad un raggio tremulo di Luna Scorgesi luccicar l'infranto scudo Del garzone di Clato, e presso a quello Brano velluto il piè giacea sull'erba. Egli sul Mora avea smarrito il Duce, E lungo tempo lo cercò il vento. (a) Ei si credea che in placido riposo Il vago cacciator dal guardo azzurro Fosse addormito, e colla testa inchina Sopra il suo scudo ad aspettar si stava Ch' ei si svegliasse; una liev'aura, un soffio Non passò sulla piaggia inesplorato Dal fido Brano, avido pur che questo Del suo dolce signor fosse il respiro. (b)

(a) Cioè, andava fiutando l'aure per distinguer dagli aliti

il suo signore.

<sup>(</sup>b) Questo tratto patetico intorno Bran, cane favorito di Fingal, mi vichiama alla memoria una storia simile descritta nello stile di Oscian in un poema antico, benchè composto in secoli posteriori. In una invasione dei Danesi, Ullin-Clundu, capo potente de' Caledonj, restò ucciso dai nemici. La sposa ignara del fatto, mon veggendo ritornare Ullin-Clundu, ne andò in traccia vanamente per qualche tempo, ed alfine lo scoperse per mezzo del suo cane che sedeva da più giorni sopra

Ferì lo sguardo di Catmorre il veltro
Dal bianco petto, lo ferì la vista
Del brocchiero spezzato; oscuritade
L'anima quasi nuvola gli adombra: (c)
Rammenta il breve fuggitivo corso
Della vita mortale: un popol viene,
È corrente ruscel; svanisce, è soffio. (d)
Altra schiatta succede; alcun fra tanti
Segna però nel suo passaggio il campo
Co'suoi possenti e gloriosi fatti.
Egli la muta oscurità degli anni
Signoreggia col nome; (e) alla sua fama

una rupe accauto al corpo del suo signore. Lo squarcio in cui si parla di esso cane, nominato Du-chos, o sia nero-piede merita d'esser qui riferito.

Nero-pezzato Duco, dal piè di vento, freddo è il tuo sedile in sulla rupe. Egli adocchia il cavriolo; le sue orecchie si rizzano; già già si slancia. Ei risguarda all'intorno. Ullin dorme: il capo per tristezza torna a dar giù. Passano i soffj de' venti: l'oscuro Duco pensa che vi sia la voce d' Ullino: ma lo scorge pur tacito e prosteso sull'ondosa piaggia. Nero-pezzato Duco, non fia che la sua voce t'inviti più a cacciar lungo il campo. T. I.

(c) L'originale: oscurità è soffiata addietro sopra la sua anima.

(d) L'originale: essi vengono, ruscello; son rotolati via.

(e) Il traduttore si lusinga che questo sentimento sembri più chiaro e più nobile che quello dell'originale: la piaggia per gli oscuri anni è di loro.

Ossian T. II.

Serpe un garrulo rivo, ella rinverde. (f)
Tal sia d'Ata il guerrier, qualora ei prema
Colle membra il terren: possa la voce
Della futura eta (g) Catmor già spento
Scontrar spesso nell'aere allor ch'ei spazia
Di vento in vento, o a visitar si curva
Su le penne d'un nembo i poggi suoi.

D'intorno il Re la vincitrice Erina Lieta si strinse, ad ascoltar le voci Del suo poter: con disuguali scorci Vedi piegarsi alla fiammante quercia Le giojose lor facce: allontanati Son pur quinci i terribili, pur Luba Fra la lor oste a serpeggiar ritorna. (h)

(g) La lode dei posteri.

<sup>(</sup>f) Anche quest'ella rinverde è una piccola aggiunta del traduttore, per dar proprietà e vivezza a un sentimento, che senza di essa non sembra nè chiaro nè aggiustato abbastanza. La loro fama, si vien a dire, rinverdire come rinverdisce la pianura bagnata da un serpeggiante ruscello.

<sup>(</sup>h) Per far intender questo luogo, convien porre sotto l'occhio dei lettori la scena delle due precedenti battaglie. Tra i colli di Mora, e di Lona giaco la pianura di Moi-lena, per mezzo a cui scorre il fiume Lubar. Sulle rive di esso Lubar fu combattuta la prima battaglia, ove Gaulo comandava la parte do' Caledonj. Siccome qui s'era ottenuto un picciolo vantaggio dall' una parte e dall'altra, le armate dopo le hattaglia ritennero la loro prima situazione. Nella seconda battaglia, ove comandava Fillano, gl'Irlandesi, dopo la morte di Foldath, furono respinti sul colle di Lona: ma esseudo soprag-

250

Catmor, raggio del ciel, la tetra notte
Che'l suo popol premea, sgombrò d'intorno,
E gli spettri fugò: ciascun l'onora,
E festeggia ed applaude: al suo cospetto
S'alzan tremanti di letizia i cori;
Tutto è pieno di gioja; il Re soltanto
Gioja non mostra, il Re non novo in guerra. (i)

Sir di Temora, a che sì fosco? disse
Malto il guerrier dall' aquilino sguardo:
C'è nemico sul Luba? hacci chi possa
L'asta rizzar? così pacato e dolce
Non fu già Borbarduto, il sir dei brandi,
Tuo genitor: contro i nemici in petto
Gli ardea di rabbia inestinguibil vampa,
E si struggea di furibonda gioja
Sulla lor morte: festeggiò tre giorni
L'eroe grigio-crinito, allor che intese
Ch'era spento Calmàr, Calmàr di Lara,
Che ad Ullina e a Corman porse soccorso. (k)

giunto Cathmor, ripresero il luogo di prima, e respinsero vicendevolmente i Caledoni di là dal Lubar. Quindi il poeta dice con proprietà, che Lubar serpeggiava di nuovo fra la loro oste. T. I.

(k) Apprendiamo da ciò, che nella spedizione di Svarano

<sup>(</sup>i) Non straniero alla guerra. Cicè avvezzo alla vittoria, onde non avere ad esultarne como di cosa nuova: oppure esperto delle vicende di guerra, e perciò come nella sorte proapera equabile, così preparato all'avversă.

Spesso ei toccò con la sua man l'acciaro, Che trapassò del suo nemico il petto: (l) Ei lo toccò che per l'età già spente Avea le luci. Ma co'fidi suoi Era egli un Sole, una piacevol aura Sollevatrice d'abbassati rami. Nelle sue sale la gioiosa conca Sonar s'udiva; che onorati e cari Gli eran di Bolga i figli: ora il suo nome Rimane in Ata, venerato, augusto, Qual ricordanza d'ombre, il cui sembiante Desta terror, ma le tempeste e i nembi Sgombra col soffio. Or via d' Erina i canti Sollevino lo spirto, e infondan gioja In petto al Re, che sfavillò nel bujo Della battaglia, ed atterrò gagliardi. Di quella roccia sul ciglion petroso,

in Irlanda, i Fir-bolg nemici di Cormac II. non si armarono per dar soccorso a quel re. Calmar di Lara nel Conaught fu il solo della schiatta dei Fir-bolg che si unisse ai Caledonj di Ulster, e si opponesse a Svarano. Ciò dovea bastare pet far che Calmar fosse riguardato come un traditore, e odiato mortalmente da Borbarduthul, che conservava contro di Cormac l'animosità ereditaria della famiglia. T. I.

(1) Sembra da questo verso che qualche corpo dei Fir-bolg siasi unito all' armata di Svarano per combatter contro Cucullino e gli altri partigiani di Cormac. Altrimenti, chi avrebbe potuto os ervare e recar a Borbarduthul quella spada che uccise Calmar?

Fonar, t'assidi; degli andati tempi Sgorga le storie, e se n'allegri Erina D'intorno assisa. A me, Catmor riprese, Canto non s'alzerà; per me Fonarre Sullo scoglio del Luba invan s'asside; Son qui bassi i possenti: (m) i loro spirti Deh non turbiam con importuno canto Mentre salgon nell'aere: applausi e lodi Da me stien lungi: io non m'allegro, o Malto, Sul nemico giacente, e che non puote Venir più meco al paragon del brando. Alla pugna pensiam: doman s'adopri La nostra possa; uono n'è ben, Fingallo Sul poggio suo, l'alto Fingallo è desto.

Come al soffiar di poderoso vento Onde respinte, ritirossi Erina Alla voce del Re: spargonsi intorno Romoreggiando le guerresche torme Per lo campo notturno: ogni cantore Sotto l'albero s'assise, e l'arpa Toccò, coi canti sollevando al cielo Quel duce o questo a lui più stretto e caro. (n)

<sup>(</sup>m) I Caledonj uccisi in battaglia. Cathmor ch'era totalmente opposto al carattere del padre e del fratello, e si distingueva per una singolar delicatezza d'umanità e di modestia, temeva che le lodi date a lui fossero una specie d'insulto all'ombre de'nemici.

<sup>(</sup>n) Non solo i re, ma ciaschedun picciolo capo aveva i

Sulmalla anch' essa della quercia al raggio Solleticava le tremanti corde Della piacevol arpa, e udia frattanto Tra i lunghi crini sibilar l'auretta. Stava non lungi sotto annosa pianta Il campion d'Ata; della fiamma il lume Non fiedea la sua faccia, egli la bella Vedea non visto, l'anima di furto Ver lei gli scappa in un sospir, mirando Quel timidetto sguardo; invan: battaglia, D'Erina o condottier, battaglia hai presso. · Pian piano discorrevano sull'arpa Le molli dita di Sulmalla: il suono Tratto tratto sofferma, e pur ascolta Se riposi l'eroe: riposo è spento Nel petto della vergine, (o) e sol brama Dar, non udita di canzon dolente Dolce conforto all' amoroso affanno. • Alfin sulle lor ale ai loro alberghi Tornano i nembi della notte: omai Cessar le voci de' cantori: intorno Van volteggiando co' suoi spirti in grembo

suoi bardi che lo seguivano al campo, e questi, a proporzione delle facoltà del loro protettore, avevano al loro seguito un numero di musici e di cantori subalterni, che consacravano la loro voce alle lodi di quel capo da cui dipendevano. T. 1.

(o) L'originale: la sua anima era ritta.

Rosse metore; si rabbuja il cielo, E frammiste alle nubi il fan più fosco Le forme della morte: allor si curva Sopra la bassa illanguidita fiamma La figlia di Gomorre: o campion d'Ata, In quell'alma d'amor tu solo alberghi: Odi il dolce arpeggiare, odine il canto.

Venne Clungala (p) mesta,
Che la diletta figlia avea smarrita.
Dove, dove se' ita
Luce delle mie sale? O cacciatori
Della muscosa rupe,
Vedeste voi la bella
Occhiazzurra donzella?
Forse col piè festoso
Segna Lumone erboso?
Seguita forse in caccia
De' cervetti la traccia? — Ohimè che scorgo!
Non è quello il suo arco
Alla parete appeso? (q) Oh me dolente!
Che fia? chi me l'addita?
Luce delle mie sale, ove se' ita?

Resta in pace, o madre amata, (r)

<sup>(</sup>p) Sulmalla nella sua canzone introduce Clungala sua madre in atto di cercarla, quando era fuggita con Catmor.

<sup>(</sup>q) Dunque non può esser alla caccia.

<sup>(</sup>r) Sulmalla risponde alle supposte ricerche di sua madre.

Vane son le tue querele; lo non t'odo, e le mie vele Lungo il mar sospinge amor.

Del mio duce io seguo il corso, Caro duce onde tutt'ardo; A lui solo ho volto il guardo, Solo in lui confitto ho'l cor.

Lassa! ch'ei giace immerso

Nelle falde di guerra, e non si volge

A mirar le mie pene, il mio desìo:

Sol dell'egro cor mio,

Che non m'arrechi il desiato giorno?

In tenebre io soggiorno, (s)

Veglia nell'ora del comun riposo

Lo mio spirto amoroso;

A te pensa, a te geme,

Nebbia m'accerchia e preme,

Tutto rugiada ho'l crine: o mio bel Sole,

La mia notte rischiara,

Mostrami i tuoi bei rai,

Sol dell'anima mia, volgiti omai. (t)

<sup>(</sup>s) Tutto ciò che segue è in conseguenza della metafora con cui chiamò Cathmor Sole del suo cuore. T. I.

<sup>(</sup>t) Si crede che una parte di questa canzone siasi smarrita; ma il senso non ne soffre alcun danno. T. I.

## CANTO VII

## ARGOMENTO

Il canto comincia alla metà della terza notte. Apparizione di Fillano al padre. Fingal batte lo scudo in segno della battaglia del giorno susseguente. Straordinario effetto di quel suono. Sulmalla scossa dal sonno risveglia Cathmor: loro affettuoso colloquio. Sulmalla sollecita vanamente Cathmor a chieder la pace. S' introduce per episodio la storia di Sommor. Cathmor desta l'armata. Descrizione dello scudo di Cathmor. Canto di Fonar intorno il primo stabilimento in Irlanda della colonia dei Firbolg sotto la condotta di Larthon. Spunta il mattino. Sulmalla si ritira alla grotta di Lona. Il canto si chiude con una canzone di Ossian.



## CANTO VII

Dalle bosco-cerchiate onde del Lego (a)
S'alza, e nell' aere in tortuosi gorghi
Poggia lurida nebbia, allor che chiuse
Son d'occidente le cerulee porte
Rincontro all'aquilino occhio del Sole.
Ampio si spande sul ruscel di Lara
L'atro e denso vapor; nuotavi a stento
La Luna in mezzo, qual ferrigno scudo,
Ed or galleggia, or vi si tuffa e perde.
Di cotal nebbia i subitani aspetti
Veston gli antichi spirti, allor che vanno

(a) Il Lego così spesso mentovato da Ossian era un lago nel Conaught, in cui scaricavasi il fiume Lara. Sulle rive di questo lago abitava Brano, suocero di Ossian, visitato spesso dal poeta innanzi e dopo la morte di Evitallina. Questa circostanza fu cagione della parzialità con cui egli menziona il Lego ed il Lara, e rende ragione delle tante inmagini ch'ei tragge da loro. Leigo significa il lago dell' infermità, ed era così detto dai pantani che lo circondano. Siccome la nebbia che s'alzava dal Lego cagionava infermità e morte, i bardi finsero ch'egli fosse la residenza dell'ombre, durante l'intervallo tra la loro morte, e la recita dell'elegia funebre sulle lor tombe. T. I.

Da nembo a nembo per la buja notte.

Talor misti col vento han per costume

Sopra la tomba di campion possente

Rotolar quella nebbia, asilo e veste

Delle ignude ombre, insin ch'indi le inalzi

A più puro soggiorno aura di canto.

Venne un suon dal deserto: era Conarte Regnator d'Inisfela; ei la sua nebbia Sopra la tomba di Fillan riversa (b)
Presso il ceruleo Luba: oscuro e mesto Entro il lurido suo solco fumoso Sedea lo spirto; ad or ad ora il nembo Levasi, e via nel soffia; egli ben tosto Ritorna: ei torna con protesi sguardi, E serpeggianti nebulosi crini.

È bujo: pòsa l'oste: è spento il foco Sul poggio di Fingallo. Il Re giacea Solingo e fosco sull'avito scudo: Socchiusi ha gli occhi in lieve sonno: a lui Venne la voce di Fillan. Di Clato Dorme lo sposo? può posar tranquillo Il padre dell'estinto? Oblìo ricopre

<sup>(</sup>b) L'usizio di sparger la nebbia sulla tomba appartenendo a quello spirito che aveva la più prossima relazione coll'astinto, quest'usizio vien a ragione adempiuto dall'ombra di Conar, capo di quella famiglia, per la di cui disesa Fillano avea perduta la vita. T. I.

L'infelice Fillano? ah padre! - Ah Figlio! D' uopo fors'è che a mescolar si venga La tua voce a' miei sogni? Ohimè! poss'io Obliarti, o Fillan? poss'io scordarmi Colà nel campo il tuo sentier di foco? No, sì liev'orma di Fingallo in core Non sogliano stampar del prode i fatti, E d'un prode ch'è figlio: (c) essi non sone Fuggitivo balen: sì ti rammento, Fillan diletto il mio furor ben tosto Lo ti dirà, ch' ei già divampa. Afferra » La mortifera lancia, e ne percote Quel che d'alto pendea funesto scudo, Cupo-sonante, annunziator di guerra. D'ogni parte a quel suon volaro in frotta . Ombre, e fer massa e velo al ciel: tre volte Dalla ventosa valle uscir le cupe Voci dei morti, e dei cantor non tocche Mandaron l'arpe un suon lugubre e fioco. Lo scudo ei ricolpì: battaglie alzàrsi Nei sogni del suo popolo; sfavilla Su i loro spirti sanguinosa zussa: Alteri re d'azzurri scudi al campo

<sup>(</sup>c) L'originale: non così vengono i fatti del valoroso sopra l'anima di Fingal; nè si aggiunge di più. Il traduttore rinvigori l'espressione, nè volle omettere la circostanza escenziale del sentimento.

Scendono, armate fuggono disperse
Bieco-guardanti e gloriosi fatti
Veggonsi trasparir confusamente
Fra le raggianti dell'acciar scintille.
Ma quando alzossi il terzo suon, d'intorno
Le nubi rintronar, balzaro i cervi
Dalle concave rupi, e nel deserto
S'udir le strida di smarriti augelli,
Che mal securi rintanar fra i nembi.
Tutti ad un punto, al poderoso suono
Di Fingallo, i guerrier scossersi, all'asta.
Corron le destre: or che sarà? silenzio
Riede ben tosto: ognun conobbe il picchio
Del regio scudo: (d) a poco a poco il sonno
Torna ai lor occhi; è cheto il campo e fosco.

Ma non scende sopor sopra il tuo ciglio,
O figlia di Gomorre. Udì Sulmalla
Il terribil fragor; s'alza, rivolge
Verso il re d'Ata il piè: potria il periglio
Scuoter l'anima audace? (e) in dubbio stassi,
E l'occhio tende per mirarlo. Il cielo
Ardea di tutte stelle: ecco di nuovo

<sup>(</sup>d) Il testo ha: essi conobhero lo scudo del Re: ma non poteva dubitarsi che quello fosse lo scudo di Fingal: il dubbio poteva esser solo cosa precisamente significasse quel suono; poichè come s'è veduto più volte quello scudo avea tutti i sensi delle nostre campane.

<sup>(</sup>e) Questo sentimento indica il desiderio di Sulmalla.

(77)

Suona lo scudo: e che sarà? si scaglia, S'arresta; or vanne, or vien; voce tremante L'esce a metà, l'altra s'affoga e manca. Gli si fa presso, ed il campion rimira In mezzo all' arme, che del cielo ai fochi, Mettevan raggi; per le spalle il vento Facea del lungo crin flagelli al petto. Miralo, e incerta e timorosa il passo Rivolge addietro. - Il condottier d'Erina Ch'io svegli? a che? de'suoi riposi il sogno, Vergine d'Inisuna, ah! tu non sei. Cresce il fragor, cresce il terror: un tremite Prendela, l'elmo appiè cadele: ed alto, Mentr' ei giù scende rotolon, del Luba La balza n'eccheggiò. Catmorre in quella Scosso dai sogni, un cotal poco alzossi Sotto l'albero suo, videsi innanzi La bella forma: una rossiccia stella Godea di scintillar tra ciocca e ciocca Dell'ondeggiante chioma. A che ten vieni, De' sogni miei nella stagion tranquilla? Disse Catmòr; chi sei? (f) m'arrechi forse Qualche nuova di guerra? o stammi innanzi

<sup>(</sup>f) Cathmor mostra di non ravvisarla, per non impegnarsi in tenerezze inopportune.

Forma d'antiche etadi, (g) e voce ascolto, Ch'esce fuor d'una nube ad annunziarmi Il periglio d' Erina? - A te non vegno Notturno esplorator; nè voce io sono Ch'esca da nube: un tuo fedel son io, Che pur ti avverte del periglio estremo Che ad Erina sovrasta. O duce d'Ata, Odi tu questo suono? il fiacco al certo Questi non è, che sparge alto sul vento I suoi segni di guerra. - E i segni suoi Sparga a sua posta, essi a Catmòr son arpe. Grande è la gioja mia, grande, e divampa Su tutti i miei pensieri; è questa appunto La musica dei regi, essa n'accende Gli audaci spirti a gloriose imprese. Solo il codardo nella valle erbosa Dell' auretta soggiorna, ove le nebbie Al serpeggiante rio di sè fan velo: Là ricovra, se vuoi. - Codardi e fiacchi, Re de'mortali, già non furo i padri Della mia stirpe; essi tra guerre avvolti - Vissero ognor nelle lontane terre: Pur non s'allegra l'alma mia nei tetri Segni di morte. Esce colui, m'intendi? Che mai non cede. Il tuo cantor di pace (g) Un' ombra.

(127)

Manda, Catmorre. Inumidissi il ciglio Del guerriero a quel suon; stette qual roccia Stillante, immota; quell' amabil voce, Quasi auretta sull'anima gli corse, (h) E risvegliò la cara rimembranza Delle contrade ov' ella avea soggiorno Lungo i pacati suoi ruscelli, innanzi Ch'ei gisse al campo con Gomorre. O figlia Dei stranieri, diss' egli (ella tremante Fessi addietro a tai detti) è molto tempo (i) Ch' io t'adocchiai sotto il mentito acciaro, Giovine pianta d'Inisuna e bella. Ma che? meco diss'io, fera tempesta M'accerchia l'alma, a che degg'io fissarmi A vagheggiar quel grazioso raggio, Pria che rieda il seren? (k) Ma tu donzella, Cessa di paventar: pallor mi tinse Forse la faccia di Fingallo al suono? La stagion del periglio è dessa appunto La stagion del mio cor; gonfiasi allora Qual torrente spumoso, e mi sospinge

<sup>(</sup>h) Non è già che la voce di Sulmalla glie la facesse conoscere solo in quel punto; ma le sue parole lo intenerirono, sicche non pote più a lungo dissimular di conoscerla,

<sup>(</sup>i) Sulmalla supponeva di non esser conosciuta da Cathmor .

<sup>(</sup>k) L'originale: perché sorgerà quel raggio, finche i miei passi non ritornano in pace? Convien confessare che con Ossian bisogna alte volte esser più indovino che interprete.

A rovesciar la poderosa piena Sopra i nemici. Or tu m'ascolta: sotto L'erma balza di Lona appresso un rivo Nei grigi crini dell'età soggiorna Clomalo re dell' arpe; (1) a lui sul capo Fischia una quercia, e i cavrioli intorno Van saltellando in graziose tresche. Della zuffa il fragor fere non lungi L'orecchio suo, mentr'ei curvo si volve Nei pensieri degli anni: (m) il tuo riposo Sia qui Sulmalla, infin che cessa il rugghio Della battaglia, infin ch' io spunto, o bella, Nelle vittoriose arme sonanti Fuor della nebbia che circonda il seggio Del diletto amor mio. Subita luce Balenò della vergine sull'alma: S'alza accesa, il risguarda; ah! grida, innanzi Fia ch'aquila del ciel s'arretri e lasci Quella che l'asseconda aura corrente, (n) Allor che, grata tenerella preda, Sotto gli occhi le stan cervetti e damme,

<sup>(</sup>l) Dalla vita ritirata di quest' uomo, sembra ch' ei fosse dell'ordine dei Druidi. Ciò vien confermato dal titolo di re dell'arpe, essendo certo che i bardi erano originariamente del numero dei Druidi. T. I.

<sup>(</sup>m) Pensieri senili, pensieri de' tempi antichi.

<sup>(</sup>n) L'originale: più presto l'aquila del cielo sarà svoltu dal ruscello del rugghiante suo vento.

Di quel che il gran Catmorre unqua sia svolto Dalla zuffa di gloria: ah possa almeno Tosto vederti, o mio guerrier diletto, Dolce spuntar sul nebuloso Lona, Bramata luce. Insin che ancor sei lungi, Batti, Catmòr, batti lo scudo, ond'io Mi riconforti, e rassereni il core Tenebroso per te. Ma se tu cadi... Io sono in terra di stranieri, io resto Desolata, perduta; ah manda, o caro, Fuor d'una nube la tua voce amata A Sulmalla che langue, e a te la chiama. O ramicello (o) di Lumon gentile, A che ti scuoti per terrore, e chini, Quasi ad irreparabile tempesta, Le verdi cime? ah non temer, Catmorre Più d'una volta dall'oscuro campo Tornò famoso; a me di morte i dardi Son grandine, non altro; e dal mio scudo Spuntati al suolo rimbalzar sovente. Spesso da buja guerra uscir fui visto Quasi meteora, che vermiglia appare Fuor d'una nube a scolorarla intesa. Statti tranquilla, e non uscir dall'antro Del tuo riposo, quando ingrossa e freme

<sup>(0)</sup> Ripiglia Cathmor.

Il rugghio della mischia: allor potrebbe Il nemico scappar, come altre volte Accadde al tempo de'miei padri. Acerbo Giunse nunzio a Sommor (p) che'l pro' Clunarte Fu spento (q) in guerra da Corman: tre giorni Stettesi fosco sul tratello anciso. Videlo muto la sua sposa, e tosto Presagì la battaglia: occultamente L'arco assettò per seguitar l'eroe. Non era Ata per lei che orrore e lutto, S'era lungi Sommor. Di notte alfine Dai lor cento ruscei sboccaro a torme D'Alnecma i figli: il bellicoso segno Colpiti aveagli, e bellicosa rabbia In lor si accese: s'avviar fremendo Ver la boscosa Ullina. Il Re sovente Ad animargli percotea lo scudo Di guerra condottier: moveagli addietro Sulallina (r) gentil su i colli ondosi, E li d'alto parea vivida stella Allumatrice dei notturni passi Del popol suo per la soggetta valle.

(q) Cluan-er, fratello di Son-mor, ucciso da Cormac figlio di Conar. T. I.

(r) Suil-allin, la moglie di Son-mor.

<sup>(</sup>p) Era questi il padre di Borbarduthul. Il poeta non perde mai di vista l'idea d'illustrar maggiormente l'antichità delle contese tra i Caledonj ed i Firbolg. T. I.

Non s'attentava d'appressarsi al Duce, Che in Ata la credea: ma quando il rugghio Crebbe della battaglia, oste sopr'oste Ravviluppata rotolava, ardea Sommor qual foco incenditor del cielo. La crinisparsa Sulallina accorse, Che pel suo re tremava: ei della zuffa Rattenne il corso, onde salvar la bella, Vaghezza degli eroi. Di notte intanto Il nemico fuggio; Clunarte inulto Dormi senza il suo sangue, il sangue ostile Che sulla tomba del guerrier dovea Sgorgarsi a dissetar l'ombra dolente. (s) Non si crucciò Sommor; ma foschi e tristi Furo i suoi giorni; Sulallina errava Sul natìo rivo, lagrimosa il ciglio, Sogguardava il guerrier quand'era avvolto Fra' pensier suoi, ma timida ben tosto S'ascondea dal suo sguardo, e ad altra parte Volgeva i lenti solitarj passi. Sorse alfin la battaglia, (t) e via qual nembo Sgombrò la nebbia dal suo spirto; il Duce Caramente sorrise, in rimirando

(t) Ebbe poi occasione di vendicarsi in altre battaglie.

<sup>(</sup>s) Questo luogo deve intendersi del saugue dei guerrieri uccisi nel calor della battaglia, e non già di prigionieri sacrificati all'ombra di Clunar. Una tale atrocità non poteva esser approvata dall'animo generoso di Cathmor.

L'amata faccia, e della mano il dolce Tra corda e corda biancheggiar vezzoso. (v)

Tacque, ciò detto, il correttor d'Erina; E avviossi colà, dove il suo scudo . Pendea dal ramo d'un muscoso tronco Sopra l'ondoso strepitar del Luba. Sette cerchi sorgean gradatamente (x) Sopra il brocchiero, e quinci uscian le sette Voci del Re, che de' suoi varj cenni Annunziatrici si spargean sul vento, Dai duci accolte e tra i guerrier diffuse. Sopra ciascun de'cerchi una notturna Stella è scolpita: Camato (y) vi splende,

(v) L'originale: e il bianco alzarsi della sua mano

sull'arpa.

(x) La descrizione dello scudo di Cathmor è pregevole per la luce che sparge sopra il progresso dell'arti e della cultura in que' tempi remoti. Se alcuno, mirando allo stato dei selvaggi moderni, non sapesse aver grande opinione della manifattura di questo scudo, deve osservare che i Belgi della Brettagna, i quali erano gli antenati dei Firbolg, erano un popolo commerciante, e il commercio, come si scorge da tanti luminosi esempi de' tempi nostri, è il veicolo naturale dell'arti, delle scienze, e di tutto ciò ch' esalta l' umano spirito. I. I.

(y) Per non moltiplicar le note recherò qui di seguito il significato delle stelle scolpite sopra lo scudo. Camato, Ceanmathon, capo d'orso; Col-derna, obliquo ed acuto raggio; Uloico, regolator della notte; Cath lin, raggio dell' onda; Rel-durath, stella del crepuscolo; Ber-thin, fuoco del colle; Tonthena, meteora dell' onda. Tutte queste etimologie, trattone quella di Cean-mathon, sono esattissime. Della prima, non ne son certo, non essendo molto probabile che i Firbolg La ben-chiomata; da una nube spunta Colderna; Uloico di nebbiosa vesta Velata appare; di Catlin sul balzo Vedi i bei raggi scintillar; Reldura Mezzo con dolce tremolio sorride Sopra l'onda cerulea, e mezzo in essa Tinge la vaga occidental sua luce. Rossiccio l'occhio di Bertin risguarda Tra fronda e fronda al cacciator che lieto Di notte alia magioni torna, e le spoglie Di snello cavriol porta sul dorso. Ma sfavillante di sereno lume Brilla in mezzo Tontena, astro cortese, Che per la notte si fè lampa e scorta A Larto ondi-vagante, a Larto audace, Che tra i figli di Bolga osò primiero Con fermo cor peregrinar su i venti. (z) • Sul mar profondo si spargean del Duce Le di candido sen vele volanti Ver l'ondosa Inisfela, oscura notte Tutto il cingea con tenebrose falde. Sbuffava il vento disuguale, e d'onda Trabalzavalo in onda; allor mostrossi Tontena ingni-crinita, e in due partendo

al tempo di Larthon distinguessero una costellazione col nome dell' Orsa. T. I.

<sup>(</sup>z) Far vela.

La nube opposta, al buon guerrier sorrise; Allegrossene Larto, e benedisse Quel che la via segnogli amico raggio.

Sotto la lancia di Catmòr s'intese Suonar la voce che i cautori invita. Quegli accorser con l'arpe, e tutti a prova Già tentavan le corde. In ascoltarli Gioinne il Re, qual peregrin che ascolta In sul mattin romoreggiar da lungi Grato concento di loquaci rivi. (a)

Ond'è, disse Fonar, che per la queta Stagion del suo riposo a sè ci appella D'Erina il correttor? L'avite forme S'affacciaro a'suoi sogni? o forse assise In quella nube ad aspettar si stanno Il canto di Fonarre? Aman sovente Gli antichi padri visitar le piagge, Ove i lor figli a sollevar son pronti L'asta di guerra: o scioglierem noi forse Canto di lode a quel terror dei forti, Al furibondo struggitor del campo, Sir di Moma selvosa? (b) Oblio non copre Disse Catmòr, quel bellicoso nembo. Cantor d'antichi tempi, alto Moilena

(b) A Foldath .

<sup>(</sup>a) Nel testo si aggiunge: rivi che sboccano nel deserto dalla rupe de' cavrioli.

Sorger vedrà di quel campion la tomba, Soggiorno della fama; ora il mio spirto Tu riconduci alla passata etade; L'età de' padri miei, quand'essi osaro Irritar l'onde d'Inisuna intatte. Che non solo a Catmorre (c) è dolce e cara La rimembranza di Lumon selvoso, Lumon di molti rivi, amato albergo Di verginelle dal bel sen di neve.

Lumon ricco di fonti, (d) ecco tu sorgi Sull'alma di Fonarre; il Sole investe I fianchi tuoi d'ispide piante ombrosi: Per li tuoi folti ginestreti io scorgo Balzare il cavriol; solleva il cervo (e) La ramosa sua fronte, indi s'inselva Tremando, che spuntar vede da lungi Fra cespo e cespo l'inquiete nari Del veltro indagator che lo persegue. A lenti passi per la valle intanto S'aggirano le vergini, le belle

<sup>(</sup>c) Con ciò accenna delicatamente di aver l'occulta mira di far cosa grata a Sulmalla, toccando l'origine comune delle loro famiglie.

<sup>(</sup>d) Questa è la canzone di Fonar.

<sup>(</sup>e) L'originale: il cervo solleva il ramoso suo capo, perchè vede ad ora ad ora il braccio sul mezzo-coperto scopeto. Ma perciò par che il cervo dovesse piuttosto nasconder il capo che sollevarlo.

Figlie dell'arco dalle bianche braccia. Per mezzo i rivi della lunga chioma Traguardan esse, e l'azzurrine luci Alzano al colle. Ah d'Inisuna il duce Cercate indarno, ei non è qui: di Cluba (f) L'accoglie il golfo sinuoso; ei l'onde Ama calcar nella scavata quercia, Quercia famosa che'l gran Larto istesso Dagli alti gioghi di Lumon recise, Per gir con essa a barcollar sul mare. Le donzellette palpitanti altrove (g) Volgono il guardo, per timor che basso L'eroe non giaccia inabissato o infranto, Che mai più visto non avean l'alato Mostro novel cavalcator dell' onde. (h) Ma non teme quel prode: i venti appella, E insultar osa all' ocean. Sorgea Dinanzi a lui fra'l nebuloso fumo La verde Erina; tenebria notturna Piombo sul mare inopportuna, e al guardo

(f) Braccio di mare nel Conaught.

(g) Queste non sono più le donzelle che guardavano il colle di Lumon, esse son quelle che si trovano sulle sponde del Cluba, mentre Larthon sta per imbarcarsi.

<sup>(</sup>h) Il mostro alato non è nel testo. Non so se le donzelle d'Inishana risguardassero quella nave come un mostro, ma so che tale è l'impressione che dee far sullo spirito dei selvaggi la prima vista d'una nave.

Ne tolse i boschi; paventaro i figli Di Bolga, ove drizzarsi? Ecco da un nembo Spuntar Tontena focosetta il crine, Che l' ondoso sentiero a Larto addita. Culbin cerchiato di sonanti boschi La nave accoglie: uscia non lungi un rivo Dall'orrida di Dutuma spelonca, Spelonca ove talor gli spirti antichi Con le nebbiose mal compiute forme Oscuramente luccicar fur visti. Sogni presaghi di futuri eventi Sceser sopra l'eroe; mirò sette ombre De' padri suoi, le mal distinte intese Misteriose voci, e qual per nebbia, Travide i fatti di venture etadi. Vide i re d'Ata, i glorìosi figli Della sua stirpe; essi godeano in campo Guidar le squadre, somiglianti in vista A sgorgheggiar di nebulose strisce Onde al soffio d'autunno Ata s'adombra. Larto fra dolci armonici concenti Alzò di Samla (i) le capaci sale, Che dovean risonar d'arpe e di conche. Spesso ei d'Erina ai cavrioli e ai cervi Turbò la natìa calma, e guerra ignota

<sup>(</sup>i) Samla, apparizione, così chiamata dalla visione di Larthon intorno la sua posterità. T. I.

Portò ne'lor pacifici covili:
Non però di Lumon verde la fronte
Perdéo la rimembranza; egli più volte
Valicò l'onde a riveder quei poggi,
Ove Flatilla (k) dalla bianca mano
Stava dall'alto risguardando il mare, (l)
L'invido mar che l'amor suo le invola.

Salve altero Lumon, ricco di fonti, Sull'alma di Fonar tu sorgi e brilli.

Spunta il mattin; le nebulose vette Lievemente s'indorano; le valli Mostrano aperte l'azzurrino corso De' lor garruli rivi: odon le schiere Lo scudo di Catmorre, alzansi a un tratto Come s'alzan talor le affollate onde, (m) Quando col suo fischiar le scuote e desta Rapida imperiosa ala di vento.

Mesta Sulmalla si ritrasse e lenta (n)

<sup>(</sup>k) Flathal. Era questa la moglie di Larthon.

<sup>(</sup>l) Il testo dice solo ch'ella risguardava dal colle de' cavrioli. Ma ove guardava ella? e perchè? Ossian presenta duo specie di poesia, una in parole per gli orecchi, e l'altra in cenni per l'anima. Io studio d'esser l'interprete dell'una e dell'altro.

<sup>(</sup>m) L'originale: simili a un mare affollato quando prima sente l'ale del vento.

<sup>(</sup>n) Questa pittura divina di Ossian può paragonarsi a quella d'Omero, che non è d'Omero, quando Briseide è ricondotta dagli araldi. V. Iliad. cauto 1. v. 502 e seg.

Ver la grotta di Lona: il piè s'avanza, Ma rivolgesi il guardo, e glie l'offusca Nebbia di duol che in lagrime distilla. Giunta alla rupe che la valle adombra, L'alma le scoppia in un sospir; s'arresta, Guarda l'amato Re, geme e si cela.

Su su (o) percotansi
Le corde tremule:
Gioja non abita
Nell'arpa amabile?
Sgorgala, sgorgala
D'Ossian sull'anima,
Figlio d'Alpin.
Cantore, io odoti,
Ma scorda il vivido
Suono piacevole: (p)
Dolcezza flebile
Ad Ossian devesi,
Ad Ossian misero,
Che siede in tenebre,
Già presso al fin.

O verde spina del colle dei spirti, Che scuoti il capo all' agitar del vento;

(p) S'è creduto che questo debba essere il senso dell'orisinale: ma cessa il lieve-tremante suono.

<sup>(0)</sup> Ossian interrompe il filo della sua storia, e fa una scappata lirica.

Perchè fra i rami tuoi frondosi ed irti, Una fresc'aura mormorar non sento?

286

Falda ventosa, Non erra in te.

Ombra nascosa,

Dunque non  $\mathbf{v}' \hat{\mathbf{e}}$ ? (q)Pur fra i nembi sovente

So che la smorta gente - alto sospira, Ouando la colma Luna Torbida e bruna - per lo ciel s'aggira. Ullin, Carilo, e Rino, Voci de'giorni antichi, ah voi mandate Il vostro suon che l'anima ristori. V'ascolto, ah sì v'ascolto, Figli del canto; or dite, Qual nubiloso tetto A voi porge ricetto? Fuor d'invisibil arpa

Spargete voi gli armonìosi lai, Vestiti della nebbia mattutina, Quando giubato il sol d'orati rai Spunta dalla verdiccia onda marina?

<sup>(</sup>q) Le ombre venivano e partivano fischiando.

### CANTO VIII

#### ARGOMENTO

Fingal sceso dal monte ove s'era ritirato la notte, spedisce Gaulo, Dermid, e Carilo alla valle di Cluna perchè scortino al campo de' Caledonj Feradartho, la sola persona che rimanesse della famiglia di Conar. Il Re s'accinge alla battaglia. Cathmor dispone l'armata irlandese. Conflitto generale: prodezze di Fingal e Cathmor. Tempesta: Rotta totale dei Firbolg. I due Re s'azzuffano dentro una colonna di nebbia. Loro atteggiamento e colloquio - dopo la battaglia. Morte di Cathmor. Fingal rinunzia ad Ossian la lancia di Tremmor, e il comando delle guerre. Cerimonie osservate in questa occasione. Apparizione dello spirito di Cathmor a Sulmalla. Sopraggiunge la sera. Feradartho viene all' armata fea'l canto dei bardi. Il poema si chiude con una parlata di Fingal .

## CANTO VIII

Come allor che di verno orrido vento (a)
L'onde del lago della rupe afferra
Tenacemente in tempestosa notte,
E le inceppa di ghiaccio, al guardo incerto
Del mattutino cacciator da lungi
I biancheggianti cavalloni ondosi
Sembrano ancora diguazzarsi; ei tende
L'orecchio al suon dei disuguali solchi;
Ciascuno è cheto, luccicante, e sparso
Di rami e sterpi e di cespugli e d'erbe,

(a) Le immagini di questa similitudine sono familiari soltanto a quelli che vivono in un paese freddo e montuoso. Essi hanno spesso veduto un lago improvvisamente coperto di ghiaccio, e seminato d'erba appassita, e di rami spezzati dai venti delle montagne che formano le sue rive. Questi orridi e grandi spettacoli aveano un non so che di lusinghiero per la fantasia dei bardi caledonj. Un cantore antico osa preferir questa scena invernale alle ridenti di primavera: riconducimi, dic'egli, i miei boschi, sottendivi il lago con tutte le agghiacciate sue onde: piacevole è l'aura del barbato ghiaccio, quando la Luna è larga nel Cielo, e rugghiano gli spiriti della montagna. Via da me le verdi valli di maggio: questi sono pensieri di donzelle. T. 1.

Ossian T. II.

Squassanti il capo, e zufolanti al vento
Su i lor grigi di brina aspri sedili;
Così mute al mattin splendean le file
Delle morvenie squadre. Ogni guerriero
Fuor dell'elmetto traguardava al colle,
Ove Fingallo fra la nebbia avvolto
Si mostra e cela. Ad or ad or l'eroe
Scorgesi in maestosa oscuritade
D'arme sonando passeggiar; battaglia
Di pensier in pensier fosca si volve
Lungo la poderosa anima audace.

Miralo, ei scende, ei vien: primo comparve L'acciar di Luno: da una nube a mezzo Spuntava l'asta, foscheggiava ancora Fra la nebbia il brocchier, ma quando il Duce Tutto quant' era in suo regal sembiante Chiaramente visibile avanzossi, Crollando i grigi rugiadosi crini, Allor le voci clamorose alzarsi Dell'oste sua che gli si strinse intorno: Terribil gruppo; e un echeggiar di scudi L'aer di lungo mormorio percosse. Tal si scuotono, s'alzano, rimbombano I flutti intorno ad un aereo spirto, Che per la via scorrevole del vento Cala sul mare: il peregrin sul balzo Ode l'alto fragor, dechina il guardo

Sopra il turbato golfo, e vede, o pargli Veder la fosca formidabil forma: Torreggian l'onde imbizzarrite, e fanno Dell'inquiete terga archi spumosi. (b)

Di Dutno il figlio, (c) il battaglier di Strumo, (d)
E di Cona il cantor (e) stavan prostesi
Sotto l'albero suo; ciascun da lungi
Stava; ciascuno vergognoso il guardo
Sfuggia del Re; che i nostri passi in campo
Non seguì la vittoria. (f) Un picciol rio
Scorreami innanzi; io nella lucid'onda
Gia diguazzando la punta dell'asta
Sbadatamente che colà non cra
D' Ossian lo spirto; ei s' avvolgea confuso
Tra varie cure, e ne' mettea sospiri.

Figlio di Morni, il Re parlò, Dermino Di damme cacciator, perchè vi state Sì lagrimosi, taciturni, immoti? (g)

<sup>(</sup>b) L'originale: l'onde passeggiano intrattabilmente con tutte le loro terga di spuma.

<sup>(</sup>c) Dermid.

<sup>(</sup>d) Gaulo.

<sup>(</sup>e) Ossian .

<sup>(</sup>f) Dermid era stato ferito e vinto da Foldath; Gaulo, colpito da una freccia nella mano, rimase inutile; Ossian non giunse a tempo di salvar Fillano.

<sup>(</sup>g) L'originale: simili a due rupi ciascheduna colle sue onde stillanti. S'è creduto bene sostituir il senso della com-

Con voi Fingal non ha rancor; voi sete Mia forza in guerra, e mia letizia in pace. Ben vi sovvien, che una piacevol aura Fu la mia voce al vostro orecchio, allora Che per la caccia ripuliva i dardi Il mio Fillan; ma il mio Fillano adesso Ah non è qui... nè qui la caccia! (h) Or via, Perchè vi state sì lontani e foschi, Spezzatori di scudi? Ambo avviarsi; Miraro il Re, che avea volta la faccia Verso il vento di Mora: onda di pianto Scappava all'occhio per l'amato figlio; Che nell'antro dormia; pur si rivolse, E sedato parlò: Cromala alpestre, Campo di venti, a cui corona intorno Fanno boscose balze, e nebbia eterna, L'ondoso rugghio del ceruleo Luba Sgorga alla vista; dietro'a lui serpeggia Il chiaro Lava per la cheta valle. S' apre nel fianco della rupe un antro Profondo e cupo: sopra quello un nido Aquile altere di robuste penne Fanvi e dinanzi spaziose querce

parazione alla comparazione medesima; tanto più che non è questa la prima volta ch'ella comparisce.

<sup>(</sup>h) Quest'ultimo senso sembra aggiunto da Fingal per distornare l'altro, e comprimer il suo dolore.

S' odono al vento strepitar di Cluna. (i)
Qui colla bionda giovenil ricciaja (k)
Sta Feradato, l' occhiazzurro figlio
Del buon Cairba regnator d' Ullina. (!)
Ei qui la voce di Condano ascolta,
Mentre canuto a quella fioca luce
Curvasi e canta; il giovine in un antro
Ne ascolta il canto, chè Temora è fatta
Stanza de'suoi nemici. Egli talvolta
Esce a ferir le saltellanti damme,
Quando la densa nebbia il campo adombra.

(i) Nome della valle per cui scorreva il Lavath.

(k) L'originale: nei capelli di gioventù.

(1) Cairbar re d'Irlanda figlio di Cormac I, ebbe da Bosgala figlia di Colgar un figlio per nome Artho. Giunto questo alla virilità, Bosgala morì, e Cairbar prese per seconda moglie Beltanno figlia di Conachar. Di questa ebbe egli un nuovo figlio che chiamò Fer-a-dartho cioè uomo in cambio di Artho. Ciò che diede occasione a questo nome si fu; che mentre nacque Feradartho, fu portata a Cairbar la falsa nuova che Artho suo primogenito, il quale allora trovavasi in una spedizione nel Conaught, era rimasto ucciso dai nemici. Cairbar da lì a poco mori, nè Artho gli sopravvisse lungo tempo. Questi lasciò il regno a Cormac II ancora fanciullo, Feradartho, fratello di Artho, ch' era quasi della stessa età col nipote, durante il breve regno di questo, visse appresso di lui nel palagio di Temora. Ma come questi fu ucciso proditoriamente da Cairbar, signor di Atha, Condano bardo principale di Feradartho lo condusse nascostamente nella mentovata grotta, ove soggiornò occulto, finchè Fingal venne a ristabilire sul trono d'Irlanda l'ultimo avanzo della famiglia di Conar. T. I.

Ma come spunta il Sol, più non si scorge Lungo il rio, presso il balzo; egli la stirpe Fugge di Bolga che locossi altera Nel seggio de' suoi padri. Or voi n'andate, Fidi miei duci, e gli recate annunzio, Che, i di lui dritti a sostener, la lancia Fingallo impugna; e che i nemici suoi, Dell'usurpato suo regal retaggio Non andran forse trionfanti e lieti. Alza lo scudo poderoso, o Gaulo, E proteggi il garzon; tu di Temora Rizza l'asta, o Dermin; dentro il suo orecchio Tu la dolce armonia, Carilo infondi; E le gesta de'padri a lui rammenta. Siagli tu scorta ver Moilena erbosa, Campo dell'ombre ch'io di là mi spingo Fra la torbida mischia : anzi che scenda La buia notte, di Dumora (m) il giogo Fa' di salir, indı rivolgi il guardo Verso l'irriguo Lena: il mio vessillo Se qui vedi ondeggiar spiegato al vento Sopra il lucido Luba, esso diratti, Che di Fingal l'ultimo campo ai tanti

<sup>(</sup>m) Dun-mora, lo stesso che il semplice Mora; dun nella lingua celtica vuol dir colle; perciò questa voce, parlandosi di monti, ora si aggiunge, or si lascia.

Della sua scorsa etade onta non reca. (n) Tacque; e a'suoi detti s'avviaro i duci Lenti, accigliati, taciturni: obliquo Volgeano il guardo sull'armata Erina, Foschi per doglia, che non mai dal fianco Si spiccaron del Re, qualor di guerra Ruggia tempesta: dietro lor movea Grigio-crinito Carilo, sovente L'arpa toccando; ei prevedea l'alterna Strage, e suono mettea flebile e basso, Quasi d'auretta querula, che a scosse Vien dal cannoso Lego, allor che il sonno Pian pian sul ciglio al cacciator discende.

Ma di Cona il cantor perchè sta chino Li sul quel rio? disse Fingallo: è questo, Padre d'Oscar, tempo di lutto? in pace Si rimembrin gli eroi, dacchè 'l rimbombo Degli scudi cessò: curvati allora Nella tua doglia, e coi sospiri accresci L'aure della montagna; (o) allora in folla Schierinsi innanzi al tuo angoscioso spirto

<sup>(</sup>n) Ch'io non sono nè morto, nè vinto; onde puoi venirtene con sicurezza.

<sup>(0)</sup> L'originale: allora curvati in doglia sopra il suolo, dove soffia l'auretta della montagna. A questa auretta che sembrava oziosa ed imbarazzante si è sostituito un po' d'aria sentimentale.

Gli abitatori della tomba amati. Or vedi Erina minacciosa e fosca Che sul campo precipita; mio figlio Alza il tuo scudo; ah figlio mio son solo.

Qual talor subitana aura di vento (p) D'Inisuna sul mar fere una lenta Nave, che torpe in odìosa calma, E la sospinge a cavalcar sull'onde; Così la voce di Fingal riscosse Dal torpor di tristezza Ossian, e al campo Riconfortato lo sospinse. Alzai Lo scudo mio, che gia spargendo intorno Nel bujo della zuffa omai vicina Torbida luce, qual di smorta Luna Nei lembi d'una nube, anzi che sorga Tenebrosa tempesta. Ecco dal Mora L'aspra guerra precipita: Fingallo Guida i suoi prodi, il gran Fingal: sull'alto Veggonsi sventolar l'altere penne Dell'aquila temuta: i grigi crini Scendon sull'ampie spalle: avanza il passo Come tuon fragoroso; (q) egli a'suoi duci Spesse mettenti dall' acciar scintille,

<sup>(</sup>p) L'originale: come viene l'improvvisa voce del vento all'abbonacciato naviglio d'Inishuna.

<sup>(</sup>q) Non so qual altro senso ragionevole possano aver le parole dell'originale: nel tuono sono i poderosi suoi passi.

E dal monte scagliantisi sovente
Lo sguardo animator volge, e s'arresta
Fermo e grande a veder: rupe il diresti,
Che sotto il ghiaccio incanutisce e il vento
Frange coi boschi; dall'irsuta fronte
Spiccian lucidi rivi, e infranti al balzo,
Spruzzano i nembi con l'occhiuta spuma.

Giunse all'antro di Luba, ove giacea Muto Fillan: su lo spezzato scudo Stavasi Brano cheto cheto; al vento Sparse dell'elmo erravano le penne, E colla punta luccicante uscìa Fuor delle foglie d'arida ginestra La lancia del garzon. Dolor sconvolse L'alma del Re, qual improvviso turbo Sulla faccia del lago; altrove il passo Rivolse in fretta, e si curvò sull'asta. Ma saltellando al calpestio ben noto Del passo di Fingal, festoso accorse Brano dal bianco petto; il fido veltro Accorre, e accenna, e guajola, e risguarda Pur alla grotta, ove giacea prosteso L'amato cacciator, ch'egli solea Spesso guidarlo all'albeggiar del giorno De'cervetti al covil: Fingallo il pianto Più non ritenne; tenebria di doglia Gli adombrò tutta l'anima: ma come

Forte vento talor spazza repente Le tempestose nubi, e al Sole aperti Lascia i lucidi rivi e i colli erbosi; Tal la possente immagine di guerra Rischiarò l'alma annuvolata: il Luba Fermo sull'asta sua varca d'un salto, (r) Batte lo scudo; a quel rimbombo l'oste Pinsesi in fuor col minacciante acciaro.

Nè paurosa di battaglia il segno
Erina intese; ella s'avanza: oscuro
Malto traguarda dal velluto ciglio;
Presso gli è Idalla, amabil raggio; il torvoGuardante Maronnan seguelo; inalza
L'acuta asta Clonar; Cormiro al vento
Scuote la chioma cespugliosa; avanza
Dietro la rupe maestoso e lento
D'Ata l'eccelso eroe; prime spuntaro
Le due lance del Duce, indi comparve
La metà del brocchier, meteora in notte
Su la valle dell' ombre; intero alfine
Rifulse e grandeggiò; l'un oste e l'altra

<sup>(</sup>r) Questa poetica iperbole fu poscia dal volgo ignorante presa in senso letterale, e fu quindi costantemente creduto che Fingal, e tutti gli eroi della sua stirpe, fossero di statura gigantesca. La circostanza di questo salto è il solo fondamento d'una quantità di tradizioni favolose ed assurde, ch'ebbero spaccio sino a questi giorni, e furono ben accolte e accresciute a dismisura dalla fantasia sregolata dei bardi irlandesi. T. I.

Scagliasi allora nella zuffa, e l'arme Già già pria di ferir pugnan coi lampi. (s)

(204)

Quai con tutta di lor poderose onde La formidabil massa a scontrar vansi Due procellosi mari allor che intorno Lo scoglioso Lumon, rombar le penne Odon dei venti; sfilano sul balzo L'ombre combattitrici : sul profondo Precipitosi piombano spezzați Diradicati boschi, e fansi inciampo Delle sconce balene ai passi ondosi; Tai si mischian le armate: ora Fingallo, Or s'avanza Catmor; morti su morti Tombano in folla: degli eroi su i passi Sgorgano scintillanti onde d'acciaro; E quindi e quinci ai lor fendenti a terra Va un monte d'elmi, ed un filar di scudi. Ecco per mano di Fingal percosso Stramazza Maronnano, e col suo corpo Attraversa il ruscel: s'ammassan l'onde Sotto il suo fianco, e gorgogliando balzano Sul cerchiato brocchiero: è là trafitto Da Catmorte Clonar, (t) nè però il duce

<sup>(5)</sup> L'originale: le scintillanti onde dell'acciaro sono sgorgate sull'uno e l'altro lato.

<sup>(</sup>t; Non bisogua confonder questo Clonar coll'altro guerriero irlandese di questo nome, mentovato di sopra al verso

Preme il terreno; una ramosa quercia Nel suo cader gli afferra il crine: al suolo Rotola l'elmo, abbandonato pende Dalla ciarpa lo scudo, e vi serpeggia Il nero sangue in grossi gorghi: ahi lassa! Tu piangerai bella Tlamina, (v) e spesso Farà la chiusa mano oltraggio al petto.

Nè l'asta Ossian scordò; con essa il campo Sparge di morte: il giovinetto Idalla, Leggiadra voce dell'ondoso Clora, S'avanza: ohimè, perche la lancia arresti, (x) Mal accorto, perchè? scontrato innanzi T'avessi altrove alla tenzon del canto! Malto basso lo vede, (y) egli s'offusca, E mi sguarda, e s'avventa: ambi curviamci, Ambi la lancia... Ecco repente il cielo (z)

<sup>197.</sup> Il Clonar qui nominato era figlio di Conglas capo d'Imora, una dell'Ebridi. T. I.

<sup>(</sup>v) Tla-min: era questa figlia di Clungal altro capo d' Imora. Gli amori di Clonar e Tlamin sono famosi nel Nord per un frammento d'un poema lirico che ancor si conserva, e viene attribuito ad Ossian. T. I.

<sup>(</sup>x) Metti in resta.

<sup>(</sup>y) Egli fu dunque ucciso da Ossian. L'umanità di questo eroe ama meglio farlo intendere che riferirlo.

<sup>(</sup>z) Nel testo il sentimento è compito: e si continua con vn tenore uniforme: il ciclo rotolando vien giù. Ma la scossa violenta prodotta da questa improvvisa caliginosa burrasca, che dà un aspetto nuovo e originale alla seguente battaglia, meritava d'esser espressa coll'ex abrupto.

301

Rabbujasi, raggruppasi; rovesciasi
Stemprato in pioggia procellosa: intorno
Alle voci ululabili dei venti
Bimugge il bosco: ora quel colle, or questo
Vestono falde d'abbagliante foco,
E in tempestosi vortici di nebbia
Rotola il carro assordator del tuono.
Fra lo scompiglio e fra l'orror tremanti (a)
Rannicchiàrsi i nemici, e sbalordita
Di Morven l'oste si ristette: io fermo
Mi tenni pur sopra il ruscel, lasciando
In preda ai venti il crin fischiante. Io sento
La voce di Fingal, sento le grida
Del fuggente nemico: accorro, il padre
Cerco, ma scappa al guardo; un incessante

(a) L'idea, e la descrizione di questa battaglia parrebbe aver molta analogia con quella dell' Iliade, intorno il corpo di Patroclo: ma si confronti quel luogo nella traduzione letterale del testo di Omero canto 17 e si esamini l'osservazione, e vi si scorgerà qualche differenza essenziale a vantaggio del nostro bardo. Del resto, io non dissimulo d'aver aggiunto qualche tratto pittoresco e animato a questa scena terribile. Quelli, in cui la lettura di Ossian mette in fermento lo spirito, mi ecompatiranno certamente, se trasportato dall'agitazione interna, ho fatto talora senza avvedermene un innesto della mia fantasia con quella di Ossian. Quanto a quell'anime apatiche, che non conoscono le tentazioni nè dell'immaginazione, nè del sentimento, confesso che hanno tutto il diritto di censurarmi, ma non so decidere se abbiano quello di leggermi.

Alternar di baleni e di tenébre

Lo mostra a mezzo, e tosto il cela; or l'elmo

Traspare or l'asta: e ben; sia bujo o luce,

Pugniam; batto lo scudo, incalzo i passi

D'Alnecma: innanzi a me rotte e disperse

Sfuman le schiere. Alfin risguarda il Sole

Fuor d'una nube; di Moilena i cento

Rivi disfavillar; ma presso al monte

Vedi di nebbia spaziar colonne

Lente, dense, atre: ov'è Fingallo? il prode

Catmorre ov'è? sul rio, sul balzo, al bosco?

Non già; che fia? sento un colpir d'acciari:

Colà, colà di quella nebbia in seno

È la zuffa dei Re. (b) Così talvolta

(b) La condotta del poeta in questo luogo è degna d' osservazione. Le sue numerose descrizioni di combattimenti singolari avevano già esaurito il soggetto; nè potea dirsi nul'a di nuovo ne di adeguato all'alta idea già concepita de' due campioni. Ossian perciò getta una colonna di nebbia sopra l'azione, e l'abbandona all'immaginazione del lettore. I poeti generalmente non appagano nelle descrizioni di questa specie. Tutta la forza d'Omero non valse a rappresentar cou dignità le minutezze di tai conflitti. Lo scagliar d'un'asta e il cigolar d'uno scudo sono circostanze di picciol conto. La nostra immaginazione va più oltre, e non sa esser paga di trovar assai meno di quel che sperò. Perciò qualche poeta non farchbe forse male in queste occasioni di ricorrere alla nebbia di Ossian. T. I.

L'osservazione ha il suo merito, ma con pace del sig. Macpherson, parmi che in questo luogo di Ossian vi sia una Pugnan due spirti entro nottnrna nube Pel governo dell'onde o'l fren dei venti.

Precipitai: si sollevò, si sperse La grigia nebbia: scintillanti i Duci Sul Luba grandeggiavano. Catmorre Posava al balzo: penzola lo scudo Dal braccio illanguidito; e il rio che spiccia Fuor dal masso vicin lo batte e inonda. Gli sta presso Fingallo: ei vide il sangue Del campion d'Ata: a quella vista al fianco Lentamente discendegli la spada, Ed in voci pacifiche e pietose Parla con gioja tristeggiante e fosca. Cede l'eroe d' Alnecma? o vuol pur anco La lancia sollevar? chiara abbastanza È la tua fama in Ata. Ata soggiorno Per te d'ogni stranier; spesso il tuo nome, Qual aura del deserto, a colpir venne L'orecchio di Fingal. Vieni al mio poggio, Vieni alla festa mia, cedi; i possenti Ceder ponno senz'onta: io non ho sdegno Col dimesso nemico, e non m'allegro Al cader d'un eroe: mio studio e cura

finezza d'un ordine ben superiore all' industria d'un poeta imbarazzato che cerca un ripiego per non ripetersi. Se ne parlerà altrore.

È saldar piaghe di guerrier fer ito. (c) Note mi son l'erbe dei colli, e spesso Amo di corne le salubri cime, Mentre del rivo ondeggiano sul margo: Teco godrò dell'arte mia far prove. Vientene, e che? tu stai pur fosco e muto Prence d'Ata ospital? Sull' Ata, ei disse, S' alza una rupe; ondeggianvi di sopra Ramose piante; ad essa ampia nel mezzo S'apre una grotta a cui ruscel non manca. Colà prosteso, il calpestìo più volte Sentii del peregrin, che di mie conche Giva alla sala; in sul mio spirto ardea Vampa di gioja, e benedissi il balzo, Che de lor passi rispondeva al suono. (d) Qui fia nel buio il mio soggiorno; io quindi Salirò spinto da piacevol canto Sopra l'auretta che sparpaglia i velli

<sup>(</sup>c) Fingal'è assai celebre nella tradizione per la sua conescenza della virtù dell'erbe. Gl'Irlandesi favologgiano ch'egli possedesse una coppa contenente l'essenza dell'erbe, che saldava istentaneamente le piaghe. La scienza di curar i feriti era fino a questi ultimi tempi universale fra i montanari della Scozia. T. I.

<sup>(</sup>d) Il carattere espitale di Catmor è impareggiabile. In questi ultimi momenti egli non pensa che alla gioja da lui provata nell'accogliere e sollevar gli stranieri. L'ospitalità di quest'eroe divenne un proverbio tra i bardi. T. I.

Del cardo de'miei poggi: e in giù dall' alto Traguarderò fuor dell'azzurra nebbia Sul caro balzo e sul diletto speco: La mia tomba sia questa. - Ohimè! di tomba Perchè parla il guerriero? Ossian, t'accosta, Miralo, egli spirò. Gioja ti scontri Quasi ruscel, gioja t'inondi e bei, · Alma leggiadra e dei stranieri amica. Mancò il possente: ah figliuol mio, sia questo (e) L'ultimo de'miei fatti; è tempo omai Ch'io cessi dalle pugne : odo qui presso La chiamata degli anni, essi passando Della lancia m'afferrano la punta, E sembran dir: perchè Fingal non posa Nelle sue sale? Alma d' acciaro, il sangue Così dunque t'alletta? - Anni scortesi, No che nel sangue io non m'allegro; il pianto Di vedove e di figli è a me torrente

Ossian T. II.

<sup>(</sup>e) Dopo le parole mancò il possente, nel testo si passa rosto un po' bruscamente all'altre odo qui presso ec. I sentimenti aggiunti rendono il passaggio più naturale, e la serie dei pensieri più graduata e connessa. La morte d'un'eroe, quai è Catmor colpisce vivamente Fingal. La compassione si mescola all'idee dell' umana caducità, risvegliate maggiormente dalla vecchiezza. Questa gli offre un motivo di cessar dal mestier della guerra, nel quale la compiacenza della gloria è amareggiata dal senso dell' umanità. La carriera di Fingal non potea chiudersi con un'impresa nè più gloriosa, nè più atta ad inspirargli il disgusto di ulteriori battaglie.

Vernal che scende a desolarmi il core. Ma che? quand'io pacifico e tranquillo Giaccio su i colli miei, sorge la voce Poderosa di guerra, e sì mi desta Dal mio riposo, e la mia spada appella. L'appelli; omai fia vano. Ossian, tu prendi La lancia di Fingal; per lui la inalza Quando sorge il superbo. I miei grand'avi Sempre i vestigi miei segnar dall' alto; Grate fur loro le mie gesta: ovunque Mossi a guerre, o perigli, ognora io vidi Le nebulose lor colonne azzurre Farmisi scorta di vittoria in pegno. Ossian, sai tu perchè? sempre il mio braccio Gli oppressi ricattò; contro il superbo, Contro l'alma feroce arse soltanto Lo sdegno mio, nè s'allegrò il mio sguardo Sulle sciagure altrui, sull'altrui morte. Per questo al mio passar le avite forme (f)Verran tutte festose in su la soglia Dell'aeree lor sale ad incontrarmi In graziosa maestà, con veste Di luce candidissima, e con occhi Placidamente in dolce foco accesi: Ove al superbo ed al crudel son esse

(f) V. rag. prelim.

Lune pregne d'orror, che a spaventarlo
Mandan vampa feral nunzia di sdegno.
Abitator di vorticosi venti,
Tremmor padre d'eroi, mirami, io porgo
La lancia ad Ossian mio: quest'atto inviti,
E allegri i sguardi tuoi. Spesso io ti vidi
Fuor d'una nube balenarmi al volto;
Tal ti mostra a mio figlio, allor ch'ei l'asta
Rizza nelle battaglie; egli in mirarti
Membrerà il tuo valor, Tremmorre invitto,
Già signor dei mortali, ora dei nembi.

La lancia ei porse alla mia mano; e a un tempo Erse una pietra, onde col grigio capo Narrasse il fatto all'altre età; sott' essa Pose una spada, e colla spada un cerchio Del rinomato scudo; oscuro intanto Volgeasi e muto in fra pensieri; alfine Sciolse la voce in cotai detti: O pietra, O pietra, allor che le remote etadi Ti faran polve, e che sarai già spersa Per entro il musco roditor degli anni, Verrà quì forse peregrin non degno, E passerà fischiando: alma codarda! (g) Ah tu non sai quanto di fama un giorno Sfavillasse in Moilena! è qui, che l'asta

<sup>(</sup>g) Fingal nei versi seguenti parla con quest'uomo immaginario, come fosse vivo e presente.

Fingallo al figlio nella man depose, E coronò col memorabil atto L'ultimo de'suoi campi. Or via, ti scosta Ombra, non uom; gloria t'ignora; (h) il margo. D'un rio t'arresta in ozio vile; ancora Poch'anni, e poi se'nulla; oblìo t'attende Per ingojarti, abitator palustre Di grossa nebbia, sconosciuto al canto. Tal non sarà Fingàl, fama qual manto Fia che 'l rivesta, ed il suo nome altero Irraggerà di nobili faville Le tarde età, perchè il suo forte acciaro Schermo fu sempre all'infelice oppresso. Disse; e alla quercia s'avviò che curva Pendea sul Luba: una pianura angusta Sotto vi giace, e vi discorre il fonte Che spiccia dalla rupe: ivi di Selma Lo spiegato vessillo ondeggia al vento, E'l suo cammino a Feradarto addita; (i) A Feradarto che in ascosta valle Sta palpitante e di sua sorte incerto: Lucido il Sole d'occidente intanto Fende le nubi; il gran Fingàl ravvisa

 <sup>(</sup>h) L'originale: vattene, ombra vana; nella tua voce non v'è fama.

<sup>(</sup>i) Come avea già detto a' suoi capitani ch' erano iti a cercar di Feradartho. Vedi sopra, v. 109.

Morven sua trionfante, ode le voci Romorose, confuse; osserva i moti D'inquieta esultanza, e se n'allegra; Qual cacciator che dopo aspra tempesta Mira splendere al sol le cime e i fianchi Del natio colle ; il·gia dimesso capo Rizza lo spino, e i cavrioli in frotta Fanno sull' alto, scorribande e tresche,

(404)

Ma d'altra parte entro muscoso speco Stavasi il grigio Clomalo; (k) già spente N'eran le luci, ed un baston sostegno Faceasi all'arco delle annose terga. Pendea dinanzi dal suo labbro intenta Sulmalla ad ascoltar le grate istorie Dei prenci d'Ata. Del cantor cessato Già nell'orecchio era il fragor lontano Del conflitto crudel; s'arresta a un tratto; E gli scappa un sospiro: a lui sovente Sull'alma balenavano gli spirti Dei duci estinti; ei ravvisò Catmorre Sanguinoso, prosteso. A che sì fosco? Disse la bella; omai cessò nel campo La fera zuffa; vincitor tra poco Verrà 'l mio duce; d'occidente il Sole Tocca le grotte, già l'ingrata nebbia

<sup>(</sup>k) Quel Druido appresso di cui s'era ritirata Sulmalla. Vedi il canto 7. v. 149.

Sorge dal lago, e quel poggetto adombra, Giuncoso seggio delle damme; e in breve Ei spunterà, vedrollo ... il veggo; ah vieni Solo diletto mio, vientene. - Er'egli Lo spirto di Catmòr, lenta, alta, altera Movea la forma: rannicchiossi a un punto Dietro al fremente rio. - Travidi, (1) è questo Un cacciator che a lenti passi il letto Cerca del cavriol; guerra ei non cura, La sua sposa l'attende; egli fischiando Carco di spoglie di cervetti bruni (m) Tornerà alle sue braccia. — Ella (n) pur gli occhi Tien volti al colle: ecco di nuovo appare La maestosa forma. - Or sì ch'è desso. -Corre a quello festosa; egli s'arretra, Si rannebbia, digradano, svaniscono Le sue membra fumose, e sfansi in vento. Conobbe allor ch' ei più non era . - Ahi lassa! Amor mio, tu cadesti!... Ossian, ah scorda Scorda il suo lutto, egli a quest' alma è morte (o)

(1) Segue Sulmalla.

(n) Segue il poeta.

<sup>(</sup>m) Questa idea è delicata e naturalissima. L'anima appassionata s'arresta volentieri su tutti gli oggetti che hanno un rapporto con quello della sua passione. Sulmalla non divaga punto dal suo soggetto. Il cacciatore sospirato è Catmor; la sua spesa che lo attende ansiosamente è lei stessa.

<sup>(0)</sup> L'originale: egli desolo l'anima dell'età. Ossian avea composto un pocmetto consolatorio a Sulmak-

Notte scese in Moilena; alto la voce Risuonò di Fingallo, alzossi intorno La fiamma della quercia; il popol tutto Con gioja s' adunò, ma in quella gioja Serpea qualch' ombra; che drizzando il guardo Di fianco al Re, gli si scorgeva in volto Non compiuta letizia e pensier gravi. Piacevolmente dal deserto intanto Venia voce di musica; dapprima Parea fiochetto mormorio di fonte Sopra lontana rupe; ella accostossi, E lenta rotolavasi sul balzo, Qual ala crespa di leggera auretta, Che pel silenzio di tranquilla notte

la per la morte di Cathmor. Il solo principio di esso si conserva ancora, e merita d'esser qui riferito.

Sorgi vaga Donzella, ah sorgi, e lascia L'antro di Lona, e'l tuo cordoglio: un giorno Cader debbono i prodi: escon raggianti Quasi vampe del Ciel, ma spesso addietro Atra nube feral gl'insegue e preme.

Vanne alla valle di Lumon, dov'erra Torma d'armenti; ivi del rio sul margo Vedrai prosteso e in pigra nebbia avvolto L'uomo di molti di: che prò? s'ei vive Vita ignorata, al par d'ispido cardo, Che non veduto in una grotta spunta, E vi muor non veduto: altra, o Sulmalla, È la vita dei regi, e lor partenza È di meteora che la notte alluma.

Tal si partì Catmorre: or ei passeggia

Pian pian ferisce le vellute barbe.

Era cotesta di Condan la voce
Mista all'arpa di Carilo: veniéno
Essi con Feradarto, il sir gentile,
A Fingallo sul Mora. Ad incontrargli
Mossero pur del Lena i vati, a'canti,
Canti mescendo, e d'esultanza in segno
Alzossi un plauso universal di scudi.
Piena e splendida allor gioja s'aperse
Sulla faccia del Re, come talvolta
Raggio improvviso in nubiloso giorno.
Trasse ei dal cerchio del brocchiero un suono
De'suoi cenni forier: cessaro a un punto
Le grida, i canti; e'l popolo sull'aste
Curvossi ad ascoltar la voce amata.

Co' prischi duci, astri di guerra; al guardo S' ascoser quei, ma ben sovente ancora Escon coi nomi a sfolgorar nel canto. Fortunato Catmorre! egli non vide Spento il più bello de' suoi raggi; un figlio Di bella chioma, agitator del campo, Nel suo sangue natante. Io son diserto, O ramicello di Lumon gentile, L' angoscioso son io: de' fiacchi e bassi Udrommi intorno bisbigliar la voce, Poichè l' etade avra consunte e rose Le forze mie; che il mio diletto Oscarre, Oscar, mia speme e mia baldanza, è spento.

Trovasi in questa raccolta un altro poemetto di Ossian intorno a Sulmalla, ma questo appartiene ad un'epoca anteriore a quello di Temora. T. 1.

Morvenie schiere, è già di sparger tempo Il mio convito, fra concenti e feste Scorra la notte: sfavillaste, o prodi, Assai nel bujo, or la tempesta è sgombra. È rupe il popol mio; su questa io fermo Spiccai più volte un aquilino volo Verso la fama, e l'afferrai sul campo. Or sia fine a' miei fatti. Ossian, tu l'asta Hai di Fingallo; ella non è, tu 'l sai, Verghetta di fanciul che i cardi atterra; Questa è l'asta dei grandi; essi di quella Spesso armata la man prestaro a morte. Pensa a'tuoi padri, o figliuol mio, son essi Dopo tant'anni, venerati raggi D'intemerata fama, a lor t'agguaglia. Fa'che al nuovo mattin da te sia scorto Feradarto in Temòra, e lui nel seggio Loca degli avi suoi; fa'ch'ei rammenti D' Erina i regi, ed il morvenio sangue Che in sen gli serpe, (p) e il tralignarne aborra. Non si scordin gli estinti; a lor dovute Son grate laudi: Carilo, tu sgorga

<sup>(</sup>p) Il cenno del morvenio sangue è un' supplemento del traduttore. Sembra che Ossian non dovesse omettere la circostanza principale ch'era il fondamento dell'impresa di Fingal, e lo stimolo più grande di gloria per Feradarto. Il termine generale dei re d'Erina non basta a specificar quest'idea che meritava d'esser espressa.

La voce tua, che gli rallegri in mezzo

Della lor nebbia, e sia compenso a morte.

Compiuta è ogn'opra; io col mattin tranquillo

Spiegherò le mie vele inver l'ombrose

Mura di Selma, ove Dutùla (q) ondoso

L'erboso letto ai cavrioli irriga.

<sup>(</sup>q) Dee dunque esser questo un ruscello in Morven. In altro luogo ne abbiam veduto un altro di simil nome in Irlanda. Avendo i Caledonj e gl' Irlandesi comune la lingua, e l'usanza di denominar gli oggetti dalle lor qualità fisiche, era assai naturale, che spesso un luogo simile avesse appresso gli uni e gli altri lo stesso nome.

#### ARGOMENTO

Ossian interrogato da un cantore intorno la morte di Oscar suo figlio, riferita nel 1.º canto di Temora, fugge da questa immagine troppo acerba al cuore di un padre, ed in luogo di ciò, prende a raccontar la morte stranamente singolare d'un altro Oscar, figlio di Caruth. Dermid, amico e rivale di questo Oscar, scorgendosi infelice ne' suoi amori, nè perció amando punto meno l'amico, domanda a questo la morte, come atto d'amichevol pietà. Oscar dopo molta resistenza si la scia persuadere ad un duello in cui Dermid resta ucciso. Disperato Oscar, volendo gareggiar coll'amico nella stranezza della morte, induce con un suo trovato l'amante medesima a trafiggerlo involontariamente con : uno strale: di che ella poi addolorata si uccide da sè medesima.

Questo componimento, secondo ciò che ne dice il Traduttore inglesé, non è ben certo che sia di Ossian; è però certo che rispetto allo stile e al merito poetico non è punto men degno di qualsivoglia altro di portar il nome di questo poeta.

# OSCAR E DERMINO

# OSCAR E DERMINO

 ${f F}$ iglio d'Alpin, perchè l'amara fonte Schiudi del mio dolor? perchè mi chiedi Come cadde Oscar mio? Perpetuo pianto M'acceca gli occhi, e la memoria acerba Riflette sopra il core i raggi suoi. Come poss' io narrar la trista morte Del duce delle schiere? O de'guerrieri. Oscar mio condottiero, Oscar mio figlio, Non potrò rivederti? egli cadéo Come Luna in tempesta, o come il Sole A mezzo il corso suo, quando dall' onde S'alzan le nubi, e oscurità di nembo Le rupi d'Ardannida (a) involve e copre. Ed io misero, ed io solingo e muto Vommi struggendo come in Morven suole Antica quercia: procelloso turbo Scosse, e sterpò tutti i miei rami, ed ora Tremo del nord alle gelate penne.

(a) Ardannider. Sara questo uno dei monti di Morven. Questo nome non si riscontra in veran altro luogo di Ossian. Condottier dei guerrieri, Oscar mio figlio, Non ti vedrò più mai? Ma che? non cadde, Figlio d'Alpin, l'eroe come in campo erba Senza far danno: sul suo brando stette De' prodi il sangue, e con la morte accanto, Ei passeggiò tra le orgogliose schiere. (b)

Ben Oscar tu, tu figlio di Carunte, Cadesti umile: de' nemici alcuno Non provò la tua destra, e la tua lancia Tinse, e macchiolla dell'amico il sangue. Eran Dermino (c) e Oscàr duo corpi e un'alma: (d) Essi fean messe di nemiche teste, (e) Se moveano alla pugna. Erane forte Come il lor brando l'amistade, e in mezzo Marciava di lor duo la morte in campo. Piombavan ei sopra il nemico, appunto Quai duo gran massi dall'arvenie cime Rovinosi si svelgono; tingea I brandi lor de' forti il sangue, e l'oste Svenia soltanto in ascoltarne il nome. Chi era, fuorchè Oscàr, pari a Dermino, E chi, fuorchè Dermino ad Oscar pari?

<sup>(</sup>b) L' originale: tra le file del loro orgoglio.

<sup>(</sup>c) Questo Dermino non è il figlio di Dutno, di cui si fa parola nel poema di Temora, ma un altro guerriero scozzese> figlio di Diarano.

<sup>(</sup>d) L'originale: Oscarre e Dermid erano une.

<sup>(</sup>e) L'originale : essi mieteano la battaglia.

Essi uccisero Dargo, il forte Dargo, (f) Che timor non conobbe. Era sua figlia Bella come il mattin, placida e dolce Come raggio notturno. Erano gli occhi Due rugiadose stelle; oliane il fiato Siccome venticel di primavera; . E le mammelle somigliavan neve Scesa di fresco, che in candidi fiocchi Va roteando in su la piaggia aprica. La videro i guerrier, l'amaro, e in essa Avean chiovati i cor; ciascun l'amava Quanto la fama sua; ciascuno ardea Del desio d'ottenerla, o di morire. Ma l'anima di quella era confitta Solo in Oscarre; Oscarre è 1 giovinetto Dell'amor suo: del padre il sangue sparso Scorda, e la man che lo trafisse adora. Oscar, disse Dermino, io amo, io amo Questa donzella, ma'l suo cor, lo veggo, Pende ver te, nulla a Dermin più resta. Su trafiggimi, Oscar porgi soccorso Con la tua spada, amico, ai mali miei. Figlio di Diaran, (g) come? che dici?

Figlio di Diaran, (g) come? che dici? Non fia giammai che di Dermino il sangue

<sup>(</sup>f) Guerriero britanno, diverso da un altro Dargo scozzese, di cui si fa menzione in altro poemetto di Ossian.

<sup>(</sup>g) Risponde Oscar.

Ossian T. II.

Macchj il mio ferro. — Ohimè, qual altro dunque, Fuorchè tu sol, (h) di trapassarmi è degno? Amico, ah non lasciar che la mia vita. Sen passi senza onor, non lasciar ch'altri, Ch' Oscar, m' uccida: alla mia tomba illustre Mandami, e rendi il mio morir famoso.

E ben; snuda l'acciar, (i) Dermino, adopra La tua possanza: oh cadess'io pur teco, E di tua man morissi! Ambo pugnaro Dietro la rupe, là sul Brano: il sangue Tinse l'onda corrente e si rapprese Sulle muscose pietre: il gran Dermino Cadde, e alla morte nel cader sorrise.

Per la mano d'Oscar? Dermin, che in guerra
Non cedesti giammai, veggoti adesso
In tal guisa cader? Rapido ei parte,
E alla donzella del suo amor ritorna.
Ei torna, ma ben tosto ella s'accorse
Della sua doglia: o figlio di Carunte,
A che quel bujo? e qual tristezza adombra
La tua grand'alma? Io fui famoso un tempo,
Disse, per l'arco; or la mia fama è spenta.
Presso il rio della rupe, ad una pianta,

<sup>(</sup>h) Ripiglia Dermid.

<sup>(</sup>i) Ripiglia Oscar.

<sup>(</sup>k) Parole di Oscar.

Del possente Gormir che accisi in guerra, Stassi appeso lo scudo: io tatto giorno Faticai vanamente, e mai con l'arco A forarlo non giunsi. Or via, diss'ella, Provar vogl'io l'esperienza, e l'arte Della figlia di Dargo: a scoccar l'avco Fu la mia man per tempo avvezza, e'l padre Nella destrezza mia prendea diletto.

Ella ne va; dietro lo scudo ei ponsi; Vola la freccia, e gli trapassa il petto.

Oh benedetta quella man di neve, (I)

E benedetto quell'arco di tasso!

Cara, fuorchè la tua, qual altra destra

D'uccidermi era degna? or tu, mia bella,

Sotterrami, e a Dermin riponmi accanto. (m)

Oscar, disse la bella, ho l'alma in petto

Del forte Dargo; con piacere anch'io

Posso incontrar la morte, e con un colpo

Dar fine al mio dolor. Passò col ferro

Il bianco sen, tremò, cadde, morìo. (n)

Presso il ruscello della rupe or poste

<sup>(1)</sup> Esclama Oscar.

<sup>(</sup>m) Queste parole bastavano per far intendere alla donzella la morte di Dermid, e la cagione della strana risoluzione di Oscar.

<sup>(</sup>n) Questo è il solo esempio d'un suicidio che si trovi in queste poesie. Ciò forse può avere indotto il traduttore inglese a credere che questo poemetto non sia di Ossian.

Son le lor tombe, e le ricopre l'ombra Inugual d'una pianta; ivi pascendo Sulle verdi lor tombe errano i figli Della montagna, di ramosa fronte, (o) Quando il meriggio più fiammeggia e ferve, E sta silenzio su i vicini colli.

# SULMALLA

## ARGOMENTO

Ussian tornando dalla spedizione di Rathcol, nel paese d'Inishuna, si scontra in Sulmalla figlia di quel Re, che ritornava dalla caccia. Ella invita Ossian ed Oscar al convito nella residenza di suo padre, che allora era Iontano per cagion di guerra. Sulmalla avendo inteso il nome e la famiglia loro, riferisce una spedizione fatta da Fingal in Inishuna. Essendole poi uscito di bocca il nome di Cathmor, che assisteva Gonmor suo padre contro i nemici, Ossian introduce l'episodio di Culgormo e Surandronlo, due re di Scandinavia, nelle di cui guerre Ossian e Cathmor erano impegnati da diverse parti. Ossian ammonito in sogno da Tremmor fa vela da Inishuna per trasportarsi in Irlanda, ove Fingal s'era avviato per sostener i diritti di Cormac contro Cairbar fratello di Cathmor. Così la storia di questo poemetto precede immediatamente quello di Temora.

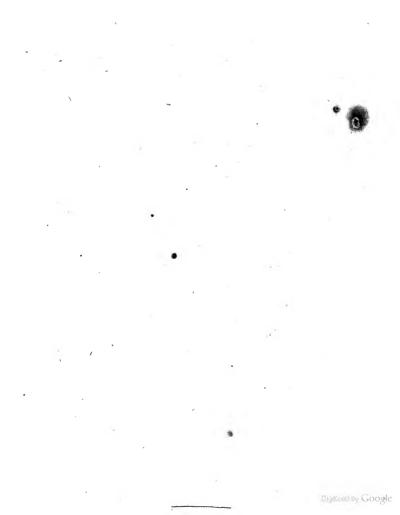

# SULMALLA

Chi muove a passo maestoso e lento, Al mormorar dello scorrevol rio, Sull'erboso Lumone? Erran sul petto Le anella della chioma: addietro il braccio Scorgesi biancheggiar, mentr'ella in atto Curva l'arco di caccia. A che t'aggiri, Astro solingo in nubiloso campo? I Giovinetti cavrioli omai Riparano alla rupe: ah torna, o bella Figlia dei Re: l'oscura notte hai presso. Quest'era il fiore di Lumon, Sulmalla Dall'azzurrino sguardo. Ella ci scorse, E cantore inviò, che al suo convito Gli stranieri invitasse. In mezzo ai canti, Noi ver la sala di Gomòr movemmo. Agili tremolarono sull' arpa Le bianche dita: fra quel suon s'udia Sommessamente mormorar il nome Del prence d'Ata, che lontano in guerra Stava a prò di Gomor: ma non lontano Era ei dall'alma innamorata; in mezzo

De'suoi pensieri ei per la notte spunta, Spirante amore; e della vergin bella Godea Tontena rimirar dall'alto L'ansante petto, e l'agitate braccia.

Cessato è'l suono delle conche; alzossi Sulmalla, e domandonne: e donde, e dove Drizzate il corso? che de'regi al certo Siete voi de' mortali, alti dell' onde Calpestatori; al portamento, agli atti Ben lo conosco. (a) Non ignoto, io dissi, Lungo il rivo natio risiede il padre Del nostro sangue: di Fingallo in Cluba Fama suonò, germe regal, nè il Cona D'Ossian solo e d'Oscar conosce i nomi. Forti nemici impallidir più volte Al suon di nostra voce; e rannicchiàrsi, Posta ogni speme nella fuga. Oh! disse La giovinetta, di Sulmalla il guardo Più d'una volta del signor di Selma Ferì lo scudo: ei pende d'alto, il vedi, Della sala paterna altero fregio, E monumento dei passati tempi, Quando Fingallo giovinetto ancora

<sup>(</sup>a) Sulmalla giudica fondatamente della condizione dei due stranieri dalla figura e dal portamento. Fra le nazioni non per anco abbastanza incivilite, una ragguardevole bellezza e maestà era inseparabile dalla nobiltà dei sangue. T. I.

Sen venne a Cluba. Rintronava il bosco, E tremava ogni core al rugghio orrendo Del cignal di Culdarno: i più possenti De' suoi garzoni ad atterrar la belva Inisuna mandò; periro, e piovve Sulle lor tombe di donzelle il pianto Fingal venne alla prova, ed avanzossi Securo in vista; dall' un lato e l'altro Trafitto rotolò sulla sua lancia Lo spavento de' boschi, (b) e i boschi intorne Non più d'orror, ma risuonar di canti. Vivid' occhio sereno avea, si dice, L'eccelso eroe, nè mai gli uscian dal labro Voci d'orgoglio: (c) dal suo chiaro spirto La rimembranza di sue forti imprese Sgombrava tosto, qual vapore errante Dalla faccia del Sol. Segno agli sguardi Delle vezzose vergini di Cluba Erano i passi del campione; ei sorse (d) Fra i loro occulti e timidi pensieri Gradito sogno d'affannose notti. Ma il vento alfine alla natia sua terra

(c) Questo è il senso dell'espressione del testo: nè al condito si udivano le sue parole.

<sup>(</sup>b) L'originale: la forza de'boschi.

<sup>(</sup>d) L'originale: nei bianchi seni sorse il re di Selma in mezzo dei loro pensieri per la notte.

Portò l'altro straniero: ei non per tanto Non tramontò per Inisuna intero, Come meteora da una nube assorta. Più d'una volta il suo valor rifulse Nelle piagge nemiche; e la sua fama Tornò di Cluba alla boscosa valle. Valle or muta ed oscura; altrove è volta La schiatta de'suoi re, Gomorre è in campo, E'l giovine Lormar: (e) nè soli in guerra S'avanzan essi; una straniera luce Brilla dappresso: il duce d'Ata è questo, L'onor dei forti, dei stranier l'anfico. Guardando stan da'lor nebbiosi colli Gli azzurri occhi d'Erina, (f) ora ch'è lungi L'abitator dell'anime gentili. Soffrite in pace; ei non è lungi indarno, Vaghe figlie d'Erina, (g) il braccio invitto Mille e mille guerrier caccia e travolve, E a sè fama procaccia e pace altrui.

<sup>(</sup>e) Fratello di Sulmalla.

<sup>(</sup>f) Le donzelle d'Erina dagli occhi azzurri.

<sup>(</sup>g) Il testo ha bianche mani d'Erina, modo alquanto strano per apostrofar uno stuolo di donzelle. Tutto il senso è poi espresso così: non innocuamente, bianche mani d'Erina, è egli nelle falde di guerra; egli rotola diecimila dinanzi a sè nel distante suo campo. Ma non so sè ciò bastasse a consolar le belle dell'assenza di Catmor. Perciò nella traduziono si premise il soffrite in pace, e si aggiunse il verso e a sè fama ec.

Vaga donzella d'Inisuna, ignoto Non è ad Ossian Catmòr: rammento, io dissi, Quel dì ch'ei venne nell'ondosa Itorno, (h) Prova a far di sua possa. Eransi scontri In sanguigna tenzon due regi alteri, Surandronlo, e Culgorno, atroci e torvi Del cignal cacciatori. Ambi scontrarlo Presso il torrente, ambi passargli il fianco Con le lor aste: a sè ciascun del fatto Traea la fama; arse battaglia. (i) In giro Spezzata lancia e d'atro sangue intrisa Mandàr d'isola in isola (k) agli amici De' padri lor, che gli destasse all'arme, L'ire feroci a secondar. Catmorre Venne a Culgormo occhi-vermiglio, ed io Recai da Selma a Surandronlo aita.

Dall'una ripa del torrente e l'altra Noi ci scagliammo: dirupate balze, Fiaccate piante vi stan sopra; appresse Due circoli di Loda eranvi, e ritta

<sup>(</sup>h) I-thorno. Isola della Scandinavia. Dal seguente episodio si può scorgere che i costumi di quella nazione erano assai più selvaggi e creduli che quelli della Brettagna. T. I.

<sup>(</sup>i) Per la stessa cagione si accese la guerra tra i Cureti e gli Etoli, dopo la caccia del cignale di Calidone; Vedine la storia nel c. 9. dell'Hiade,

<sup>(</sup>k) Intorno ad una somigliante usanza de' montanati caledonj, vedi il ragionamento preliminare.

Sta sulla cima del Poter la Pietra,
Pietra temuta; a cui di notte, in mezzo
A una rossa di foco atra corrente,
Gli spettri spaventevoli dei spirti
Scender soleano: indi frammista al rugghio
Dell'onda che precipita, s'udia
Sboccar la voce de' cantori antichi,
Che chiedean da quei spettri aita in guerra.

Io co'miei prodi trascuratamente
Mi sdrajai lungo il rivo: (1) intorno al monte
Movea rossa la Luna: alzai di canto
Note interrotte: di mia voce il suono
Ferì Catmòr, ch'ei pur giacea prosteso
Sotto una quercia nel chiaror dell'arme.
Sorge il mattino: ci spingemmo in mezzo
La folta de'guerrier: fera battaglia
Sparsesi intorno; da quel brando e questo (m
Cader vedeansi alternamente a terra
Mietuti capi, qual d'autunno al vento
Recisi cardi. Maestoso innanzi

<sup>(</sup>I) Da questa espressione sembra potersi inferire che Ossian avesse in dispregio cotesti riti: e questa differenza di sentimenti rapporto alla religione è una specie d'argomento, che i Caledonj non erano originariamente una colonia de' Scandinari, come alcuni pensarono. T. I.

<sup>(</sup>m) Il testo: essi caddero; ma chi sono questi essi? da siò che precede è chiaro che il senso non può esser altro che nuello della traduzione.

Femmisi il duce; s'accozzàr gli acciari.

Noi l'un dell'altro colle acute lancie

Trapassammo il brocchier; smagliati e pesti
Suonan gli usberghi; dislacciato al suolo
Caddegli l'elmo: isfavillò l'eroe
In leggiadro sembiante; i sguardi suoi,
Quasi due pure e vivide fiammelle,
Volveansi intorno graziosi e lenti.
Ben riconobbi il duce, e tosto a terra
Gittai la lancia: (n) taciturni altrove
Noi ci volgemmo, ed appuntammo i brandi
Ad altri petti men di viver degni.

Ma fin non ebbe sì tranquillo e dolce
L'aspra zuffa dei Re: rabbioso rugghio
Mandan pugnando, qual di negri spirti
Sul vento imperversanti. Ambedue l'aste (o)
Precipitaro furibonde a un tempo
Per mezzo i petti, e ricercarno il core.
Confitti stramazzavano; una rupe
Lor si fè sponda: l'un sull'altro inchini
Pendono i capi d'addentarsi in atto.
L'uno con man tremante afferra il crine

<sup>(</sup>n) In segno di animo non ostile, ma generoso e amichevole.

<sup>(</sup>o) Questa descrizione è uno di quei molti luoghi, nei quali al quadro dell'originale aggiunsi qualche tratto del mio pennello. Spero che Ossian non se ne avveda, o non se ne sdegni.

Dell'altro, e gli occhi ancor gravi di morte Spirano ebrezza di vendetta e d'ira. Su i loro scudi dal vicino balzo Sgorgaron l'onde, e s'annegràr di sangue.

Caduti i re, cessò la pugna. Itorno Tornò tranquilla; Ossian, dell'arpe il sire, E'l nobile Catmòr scontràrsi in pace. Demmo i morti alle tombe, e quindi al golfo Ci avviammo di Runa. (p) Ecco da lungi Nero legno appressar, nero, ma dentro Brilla una luce, qual di Sole un raggio Fende di Stromlo la fumosa nebbia. Figlia è costei di Surandronlo. (q) Ardenti Fuor dell'errante scompigliato crine Tralucon gli occhi; ne biancheggia il bracco Reggitor della lancia; or s'alza, or scende, Candido il sen, siccome onda spumosa, Che con alterno moto ai scogli insulta, Bella a veder, ma minacciosa: (r) O voi, Ella gridò, terribili di Loda Abitatori, o Carcaro (s) vestito'

(q) Questa bella feroce, secondo la tradizione, chiamavasi Runoforlo. T. I.

<sup>(</sup>p) Ronar: deve essere un braccio di mare presso Itorno, ove pensavano d'imbarcarsi.

<sup>(</sup>r) Nell'originale si aggiunge, e'l nocchier chiama i ventic credo per ajutarlo a scappar dal pericolo.

<sup>(</sup>s) Saranno queste le ombre degli antenati di Surandronlo, o dei più celebri eroi della Scandinavia.

Di pallidezza fra le nubi, o forte Slumor che spazi nell'aeree sale, Corcuro o tu scompigliator dei venti; O voi tutti accorrete, e sien per voi Di Surandronlo i rei nemici accolti: Che l'asta della figlia in guerra esperta Vittime sanguinose al padre invìa. A lui dessi vendetta: (t) egli non era Piacevol forma di garzone imbelle, Di dolci sguardi e molli vezzi amica. (0) Quand'ei l'asta afferrava, a lui d'intorno · Falconi a stormi dibattean le penne; Che largo pasto avean dal ferro acuto, Rivi di sangue, e cumuli, di corpi. (x)Io son fiammella del suo foco, e spesso Sopra i nemici divampai del padre, Quasi meteora che risplende e strugge.

(t) Questo sentimento s' è aggiunto, perchè sembrava richiesto dalla connession del discorso.

(v) Si è sviluppato alquanto il senso di queste parole: non era egli una forma piacevolmente risguardante.

(x) Il testo: perchè il sangue sgorgava intorno i passi dell'occhi-fosco Surandronlo. Ma sembra che il primo bisogno dei falconi sia quello di divorare.

(y) Qui manca una sparte considerabile dell'originale, e noi restiaino incerti di quel che sia addivenuto di questa eroina selvaggia. Sembra però da quel che segue immediatamente, che restasse uccisa, o vinta e rimandata a casa da Catmor, ch'era venutò in campo contro Surandronlo. Non disattenta di Catmòr le lodi
Sulmalla intese, ch'ei nel cor le stava,
Quale in piaggia arborosa ascosto foco, (z)
Che del nembo al fischiar destasi e brilla. (a)
La regal figlia si ritrasse alfine
Fra'l suon de'canti suoi grato ad udirsi,
Qual dolce susurrar d'auretta estiva
Che rizza il capo ai languidetti fiori,
E'l cheto lago vagamente increspa.

Nel riposo notturno ad Ossian venne Sogno presago: di Tremmorre a lui Stettesi innanzi la sformata forma. Parea batter lo scudo in sull'ondosa Roccia di Selma. M'avvisai ben tosto Ch'era presso la guerra; alzomi, e prendo Il cigolante acciar: del Sole i raggi Fiedean Lumone; e le mie vele i venti.

Solingo raggio (b) della notte bruna, Meco ti sta', ch'anch'io son desto e canto.

<sup>(</sup>z) L'originale ha: come un foco in segreta piaggia.

Ma perche la comparazione abbia la dovuta proprietà, il segreto deve esser il fuoco, la piaggia niente osta che sia palese.

<sup>(</sup>a) Nel testo: che si sveglia alla voce del nembo.

<sup>(</sup>b) Il poeta ritorna a Malvina, chiadendo il poemetto, come comincia, e termina il seguente poema, il che mostra che ambedue ne formavano un solo.

# OSSERVAZIONI

## COMALA

(1) L' cosa che sorprende il trovare fra i Caledonj, non pur membra e pezzi spiccati, ma un corpo intero e formale di poesia regolata. Abbiam veduto un poema epico: or eccoci una tragedia. La sua piccolezza non pregiudica alla regolarità. Si ravvisano in essa tutti i lineamenti e le proporzioni della tragedia. C' è il suo piccolo viluppo, i suoi colpi di teatro, e la sua catastrofe inaspettata: grap varietà d'affetti, stile semplice e passionato: in somma questa poesia ha quelle virtù che si ammirano tanto nei Greci. Non pur Tespi, ma Eschilo avrebbe potuto compiacersi di questo saggio. Il coro, e la varietà del metro la rende interamente somigliante ai melodrammi dei Greci. Adattata alla musica da un dotto maestro, e fregiata delle decorazioni convenienti, ella potrebbe essere un'opera d'un nuovo gusto e far grandissimo effetto anche ai tempi nostri.

Siccome nel tradurre questa poesia io mi son preso qualche libertà più che nelle altre, così stimo convenevole il renderne ragione ai conoscitori, c alle persone di gusto. Il metro vario tramezzato di rime libere è molto più acconcio dell'uniforme, ad esprimere gli slanci dell'anima, e i vari affetti che si succedono rapidamente in questo piccolo dramma. Io ho seguitato questo metodo anche negli altri poemetti, in que'luoghi ove l'autore, o innanzi d'entrar nella sua narrazione, o anche a mezzo, rompendone il filo, con felicissimo volo si getta nel lirico. I traduttori, volendo metter in vista la difli-

- coltà delle traduzioni, calcano unicamente sopra la diversità del linguaggio: ma non mostrano di sentire un' altra difficoltà, con cui è lor necessario di lottare, e che, per mio credere, è ancora più grande: voglio dire quella che nasce dalla diversità della versificazione. Egli è certo che i sentimenti, i pensieri, e le espressioni prendono da sè stesse un tornio e una configurazione corrispondente alla versificazione rispettiva de' vari poeti. La brevità, o la lunghezza del verso, la varietà delle flessioni, delle pose, delle cadenze, l'armonia che risulta naturalmente dal numero, e quella che nasce dall'aggiustatezza delle consonanze, il diverso intralciamento, e la distribuzion delle rime; ciascheduna di queste cose modifica i sentimenti, e comunica loro una bellezza propria, e distinta da tutte l'altre. Si trasferiscano gli stessi sentimenti in un altro metro; si cangi la disposizione; si alterino le misure: tutto è · guasto. Le idee aggiustate sopra un'altro metro,
- guasto. Le idee aggiustate sopra un'altro metro, stanno per così dire, a disagio in questo nuovo, e prendono attitudini violente o scomposte: si forma una discordanza disgustosa tra i sentimenti ed i suoni: gli oggetti non si presentano più sotto il punto di vista conveniente: l'orecchio, ed in conseguenza lo spirito si riposa in luoghi poco opportuni, e sdrucciola su quelli, ne' quali dovrebbe arrestarsi; e la composizione la più perfetta, diventa

simile ad un bel corpo con tutte le membra slogate. Perciò egli è assolutamente impossibile di far una traduzione di buon garbo, la qual sia precisameute letterale in una soverchia sproporzione di metro. Alla poca avvertenza o destrezza dei traduttori in questo punto si debbono quelle stentate e contraffatte traduzioni, alle quali i loro autori danno abusivamente il nome di fedeli, e che da alcuni vengono scioccamente ammirate: come se fosse un gran che, l'aver il merito d'un dizionario, o come se il presentar un cadavere sfigurato, in vece d'un corpo animato, e pien di vivezza e di grazia, fosse ouna raccomandazione molto distinta. Egli è dunqu indispensabile in una traduzione di gusto, d'alterar un poco l'originale per vero spirito di fedeltà; e poichè le nostre misure non si adattano a quei sentimenti, di rassettare e girar in modo i sentimenti medesimi, che adattandosi alle misure nostre, facciano un effetto equivalente a quello che fanno nel loro essere primitivo. Ma questo ripiego ha i suoi inconvenienti. Volendo schivar la stentatezza delle 🖜 traduzioni scrupolose, molti si gettano nell'intemperanza delle parafrasi, e quel ch'è peggio, prestano ai loro autori maniere opposte al genio della loro poesia, o alla modificazione particolare del loro spirito. Io ho usata ogni diligenza per isfuggire ad un tempo questi due scogli. Quanto io sia riuscito, non saprei dirlo: dirò solo di qual artifizio io mi sia servito per riuscirvi. Innanzi a tutto, io non ho mai omesso volontariamente alcuna bellezza reale ed importante del mie poeta, sia di sentimento, sia d'es-

pressione. Tutto l'arbitrio ch' io mi son preso si riduce ad aggiungere, a trasportare, o a modificar qualche cosa, nel che ho avuto tre avvertenze, secondo me, importantissime. La prima, di far che l'autor medesimo supplisse a se stesso, servendomi delle maniere usate da esso in luoghi simili, ed alle volte trasportandole vicendevolmente da un luogo all'altro. La seconda, di aggiunger generalmente quei sentimenti ch' crano inchiusi nel sentimento dell' autore, o n'erano una conseguenza immediata: avvertendo che ciò non fosse in que luoghi, ove l'autore gli aveva artificiosamente soppressi. La te:za infine, di guardarmi scrupolosamente dall' ammettere idee o espressioni che non fossero esattamente conformi al modo di pensare, e d'esprimersi del mio originale. .

Io non ho per altro fatto molto uso di queste piccole e necessarie libertà, fuorchè nei pezzi rimati. In tutti gli altri ho fatto massimo studio di osservar tutta quella esattezza che potea conciliarsi con l'eleganza e con l'armonia. Non isfuggiranno al riflesso degl' intendenti gli ostacoli pressochè insormontabili ch'io dovetti incontrare. Io non posso dire qual sia il metro dell' originale: ma secondo tutte le apparenze, il verso celtico dovrebbe essere più vibrato e più breve del nostro, e naturalmente rimato. Il nostro sciolto non si sostiene con altro, che con la maesta dell' ondeggiamento periodico. Ora non v'e cosa più direttamente opposta a questo genere di stile e di verso, quanto la maniera estremamente concisa, serrata, e rapida, ch'è il

costante carattere dello stile di Ossian. Pensino i conoscitori se alcun lavorator di mosaici ebbe mai a travagliar più di me, per congegnar in verso sciolto un tutto armonioso di tanti minuzzoli; per far che i sentimenti ricevessero l'un dall'altro sostegno e risalto; per non istemprarli, nè storpiarli; per preparar loro mille giaciture varie e convenienti; e per commetterli insieme naturalmente e senza durezza. Io potea ben dir con ragione d'esser nel letto di Procuste. Certo è che nella poesia italiana io non aveva alcun esempio preciso dello stile e del numero che conveniasi alla traduzione d'un poeta così lontano dalle nostre maniere; e che mi convenue tentar una strada in gran parte nuova. Se ho talora inciampato, mi lusingherò indarno di qualche equità. .

#### LA MORTE DI CUCULLINO

(1) Chi non crederebbe che Bragela sosse realmente nella stanza di Ossian? pure ella è molto lontana, e questo non è altro che un miracolo dell'entusiasmo. Sembra che Ossian sia un incantatore, che costringe l'ombre de'morti, e le persone lontane a comparirgli innanzi, e le sa parlare a suo grado. In satti è dissicile a resistere alle sue malie. L'illusione che poeta in questo luogo vuol produrre nel nostro spirito, viene da lui destramente agevolata colla maniera dubitativa con cui principia. Egli non dubita del satto, ma sol della causa: esamina qual possa essere; n'esclude una, e si determina per l'altra senza più esitare. Lo spirito di chi

ascolta non può stare in guardia contro maniere cos seduttrici. Ossian verifica il detto di Pindaro, che la grazia poetica, recando splendore alle cose (il che deve interpretarsi per un color conveniente) fa che l'incredibile divenga credibile.

- (2) Questa è una di quelle comparazioni che sono affatto particolari e proprie di Ossian. Ella è mirabile per la sua novità, ed aggiustatezza. Anch'essa è tratta dalla Luna come tante altre. Luna, Sole, nebbia, torrente, tempesta, meteore; ecco tutti gli oggetti delle comparazioni di Ossian. Da che scarso fondo che gran ricchezza! Gli oggetti si moltiplicano tra le mani d'un tal poeta. Così pochissimi elementi variamente combinati bastano a produrre tutta la vasta e moltiplice scena della natura.
- (3) I cantori erano gli araldi di que'tempi, e godevano d'una religiosa venerazione a motivo del loro ordine non meno che del loro ufizio. Ma coll'andar del tempo essi abusarono d'un tal privilegio. Protetti dal loro sacro carattere si fecero lecito di caricar d'ingiurie grossolane il nemico, qualunque volta non accettava i patti che da loro venivano offerti; e di più a svillaneggiar tutte le persone che non erano gradite ai loro protettori. Cotesta sfrenata licenza divenne un pubblico male, e fu cagione di molti gravi disordini.
- (4) Ossian non si dimentica del gran carattere ch'egli diede a Connal nel poema di Fingal. Le parole di Cucullino confermano l'alta idea che il lettor avea già concepita della sua prudenza, e del suo

valore. Tutto cospira in Ossian a convalidar l'interesse, la buona opinione per gli eroi favoriti. È un impegno pericoloso per un lettore quello di mettersi a proteggere un eroe poetico. L'eroe, o'l poeta ci manca spesso di fede, e il protettore resta esposto alla mortificazione, ed alla vergogna. Però generalmente convien ricordarsi dell' Ama tamquam osurus. Ma cogli eroi d'Ossian si può determinarsi francamente e senza timore. Non c'è pericolo, che l'eroe si smentisca, e la giustizia che gli rendono gli altri, ci dà motivo di compiacerci del nostro genio.

#### DARTULA

(1) Sembra impossibile al cuore di Ossian, che tutta la natura non debba risentire i dolci affetti di tenerezza domestica e d'amicizia, che aveano tanta forza sopra di lui. Fortunata la sua ignoranza, che produsse un pezzo così toccante! Se Ossian avesse conosciute le cause fisiche delle fasi lunari, egli non ci avrebbe esposto che una fredda dottrina. La poesia cava ben più partito da un'illusione interessante, che da una verità fredda. Ma convien distinguere esattamente l'illusione dall'assurdità.

(2) Può raccogliersi da queste parole che i Caledonj aveano opinione che la Luna dovesse spegnersi e perire prima delle stelle. Le frequenti e visibili variazioni di questo pianeta doveano render questa opinione assai naturale e credibile.

(3) Lodasi con ragione nelle narrazioni poetiche l'ordine indiretto, opposto a quello degli storici. Egli picca la curiosità e tien vivo l'interesse Omero fu il primo a porlo in uso nell'Odissea, poichè nell' Iliade, il di cui particolar soggetto è l'ira d'Achille, egli non si parte dall'ordine naturale e comune, come ben osserva l'Ab. Terrasson. Ossian seppe ben conoscere, e cogliere più d'ogn' altro questa finezza dell'arte. Questo è l'ordine suo favorito e costante. Egli quasi sempre getta il lettore nel centro dell'azione e nel bollor degli affetti, sicchè questi si trova interessato innanzi di saper abbastanza per chi s'interessi. Le cose si vanno poi sviluppando da sè per intervalli con un ordine artificioso: l'attenzione e l'interesse del lettore vanno crescendo in proporzione. Può bastar per esempio il presente squarcio che serve d'introduzione al poema. Jam'nunc dicit, jam nunc debentia dici, pleraque differt, et praesens in tempus omittit. Le frequenti apostrofi a Dartula, a Nathos, ai venti, rendono questa introduzione estremamente toccante.

(4) Si sara già osservata in Ossian qualche uniformità di maniere. È permesso a chi vuole di offendersene, fuorche agli ammiratori d'Omero; i di cui poemi sono pieni di siffatte ripetizioni. Un gran pittore, dice l'Ab. Batheux, non si crede obbligato a variar talmente tutti i suoi quadri, che non abbiano nulla di somigliante. Se le principali figure sono affatto differenti, gli si può perdonar facilmente la rassomiglianza del terreno, del cielo, degli abbigliamenti. Qualunque forza abbiano queste risposte, esse debbono aver per Ossian quella stessa che hanno per Omero. Macrobio dice, che queste ripetizioni stanno bene ad Omero, e non istanno

bene che a lui. Macrobio ci permettera di negar assolutamente un' asserzione così gratuita. Omero ed Ossian hanno imitata la natura. Ella è infinitamente varia nella produzion delle specie, ma negl' individui d'una specie medesima, non ha difficoltà di ripeter sè stessa: e questi individui per altro riguardati più da vicino hanno spesso le lor notabili differenze. Se qualcheduno non è pago di tali risposte, spogli Ossian di tutte le sue ripetizioni. Ossian non verrà a perder nulla: egli è ricco e vario abhastanza: e le sue ripetizioni sono più prove di lusso, che d'indigenza.

(5) Ossian non potea lodarsi con più delicatezza. Egli non ha difficoltà di far sentire la giusta estimazione ch'ei possedeva appresso la sua nazione. L'uomo grande e sincero parla di sè stesso come degli altri, ed è giusto ugualmente con tutti. La decenza moderna è molto schizzinosa su questo punto: gli uomini non osando lodarsi in pubblico, si adulano più liberamente in segreto, e si credono in dritto di risarcirsi della loro finta modestia, col detrarre alla fama degli altri. Così non abbiamo guadagnato che virtù apparenti, e vizì reali.

#### TEMORA

#### CANTO I.

(1) L'orgoglio di Malthos è piccato dall'orgoglio ancora più grande di Foldath. Malthos avrebbe fatta la stessa proposizione di Foldath, ma trovandosi prevenuto, si ristringe a rimproverarlo, ed affetta un'aria di moderazione col solo fine d'essergli almeno compagno.

- (2) Come è toccante quest'apostrose improvvisa, e come ben collocata! Ma Ossian ha ssiorata un poco la sua bellezza, avendola di già adattata a qualche altro luogo meno interessante di questo, al quale unicamente dovea riserbarsi. Una saggia distribuzione delle proprie ricchezze non è meno necessaria ad un poeta, che ad un padre di samiglia.
- (3) Ettore non avea certamente fatta maggior offesa ad Achille uccidendo Patroclo coi legittimi modi di guerra, di quella che abbia fatto Cairbar ad Ossian, avendo macchiata la mensa ospitale col sangue di suo figlio Oscar. Pure, qual differenza! Non solo nè Ossian, nè Fingal inferociscono contro il corpo di Cairbar, come Achille contro quello di Ettore, ma in mezzo al loro dolore, non si abbandonano colle parole ad alcun trasporto disdicevole alla loro magnanimità. La sola pena di Cairbar è quella di lasciarlo senza l'onore del canto, sepolto nell'oblio. come persona indegna d'aver mai avuto esistenza. La delicatezza di Ossian va ancor più avanti. Ei vuol giustificarsi del suo silenzio intorno a Cairbar, e n'adduce per ragione non già la morte di Oscar, ma quella di Cormac. Ossian fa tacer le voci della natura e dell'interesse personale innanzi all'interesse generale della società. Si può aspettar dalla virtù maggior finezza di questa?
  - (4) Qualis, ubi Oceani perfusus Lucifer unda.

    En l. 8. v. 589.

Ma la pittura di questo fanciullo, e i suoi discorsi pieni della più amabile innocenza sono superiori ad ogni comparazione.

# SPIE GAZION E

#### DI ALCUNI NOMI CALEDONICI

#### CONTENUTI IN QUESTO VOLUMB

Alcleta (Ald-cletha) bellezza che declina. Alona (Aluine) squisitamente bella. Alto (Al-thos) squisitamente bello. Ata (Asha) basso fiume.

Borbarduto (Borbar-duthul) il burbero guerriero dall' occhio oscuro.

Cantela (Cean-teola) capo di famiglia.

Casmino (Cat-hmin) placido in battaglia.

Catmor (Cath-mor) grande in battaglia.

Clomalo (Claon-mal) arcato le ciglia.

Clora (Glaon-rath) campo sinuoso.

Clungala (Clun-gal) di bianche ginocchia.

Clunarte (Cluan-er) uomo del campo.

Colculla (Col-culla) fermo sguardo in pronto.

Colgaco (Colgach) fieramente guardante.

Colgar (Colg-er) guerriero fieramente guardante.

Conlama (Con-lamha) morbida mano.

Cormulte (Cormul) occhio azzurro.

Cormir (Cor-mar) esperto nel mare.

Colallina (Cul-allin) bei capelli.

Cucullino (Cuch-ullin) voce d'Ullina.

Culmin (Cul-min) di liscia chioma.

Dalruto (Dal-ruath) sabbioso campo.

Dardulena (Dar-du-lena) l'oscuro bosco del Lena.

Drumanardo (Druman-ard) alta vetta:

Drumardo (Drumardo) alta sommità.

Ducaro (Duth-caron) uomo burrascoso.

Dunlora (Dun-lora) colle dello strepitoso ruscello.

Dunrato (Dun-ratho) colle che ha una pianura in cima.

Dutula (Duth-ula) acqua oscuro-lanciantesi.

Evircoma ( Evir-choama) dolce e maestosa donzella.

Flatilla (Flathal) celestemente bella.

Foldan (Foldath) generoso.

Gelama (Geal-lhama) uomo di candide mani.

Gomor (Gon-mor) placido e grande.

Idalla (Hidalla) eroe dall'orrido sguardo.

Inisuna (Inis huna) isola verde...,

Lamor (Lamh-or) possente destra

Larto (Lear-thon) onda marina.

Lona (Lona) pianura paludosa.

Luta (Lu-tha) rapido ruscello.

Malto (Malth os) lento a parlare.

Moilena (Moi-lena) la pianura del Lena.

Morlan (Morlath) grande nel giorno della battaglia.

Mornallo (Mor-annal) forte fiato.

Moro (Moruth) gran ruscello.

Nato (Nathos) giovinetto.

Oicoma (Oichaoma) dolce donzella.

Roscrana (Ros-crana) raggio di sol nascente.

Rotinar (Roth-mar) il suono del mare innanzi la tempesta.

Selma (Selema) bello a vedersi.

Slisama (Slisama) seno delicato.

Solincorma (Sulincorma) occhi azzurri.

Sommor (Son-mor) uomo grande e bello.

Struta (Strutha) ondoso fiume.

Sulallina (Suil-allin) bell' occhio.

Sulmalla (Sul-malla) occhi lento-giranti.

Temora (Ti-mo-ri) la casa del gran Re.

Turloco (Turloch) uomo della\*faretra.

Turlato (Tur-lathon) largo tronco di albero.

Ulerina (Ul-erin) guida all' Irlanda.



# INDICE

| Comala, Poema Drammatico              |    | . 1 | Pag | ۲. | τ,  |
|---------------------------------------|----|-----|-----|----|-----|
| Introduzione Storica ai seguenti Poem | i  |     |     |    | 27  |
| La morte di Cucullino                 |    |     |     |    | 39  |
| Dartula                               |    |     |     |    | 65  |
| Temora, Poema Epico. Canto 1          |    |     |     |    | 95  |
| Canto II                              |    |     |     |    | 131 |
| Canto 111                             |    |     |     |    | 163 |
| Canto IV                              |    |     |     |    | 193 |
| Canto V                               |    |     |     |    | 217 |
| Canto P1                              |    |     |     |    | 241 |
| Canto VII                             |    |     |     |    | 265 |
| Canto VIII                            |    |     |     |    |     |
| Oscar, e Dermino                      |    |     |     |    | 309 |
| Sulmalla                              |    |     |     |    | 325 |
| Osservazioni                          |    |     |     |    | 339 |
| Sniegazione di alcuni Nomi Caledoni   | ci |     |     |    | 548 |

Con Approvazione.

A - 1625B